











## DELLE ECCELLENZE E GRANDEZZE

## DELLA NAZIONE FIORENTINA

DISSERT AZIONE STORICO - FILOSOFICA

LA QUALE SI PREMETTE AD UNA DESCRIZIONE ALFABETICA
DEI NOMI E FAMIGLIE NOBILISSIME DI FIRENZE, IL
DI CUI INCARICO DALL'ANNO 1340. ALL'ANNO 1400.
FÙ DI SOSTENERE PER LA LORO PATRIA, E PE'DIECI
DI BALIA GRAVI ED ONORIFICHE AMBASCERIE A TUTT'I
PRINCIPI E REPUBBLICHE STRANIERE PER L'EUROPA

Dedotta fedelmente dai Registri d' Entrata d'Uscita esistenti in Camera Fiscale.



IN FIRENZE MDCCLXXX.

NELLA STAMPERÍA VANNI, E TOFANI

Con Licenza de' Superiori.

Sic, quorum oculos virtutis splendor occupavit, gloriacque studium animos delinivit, ii nec laborem sentiunt, &, f. tantus est, ut erumpat, eo tamèn non magnopere moventur: toti enim in eo sunt, ut prosint Patriae, immortalemque sibi nominis menoriam comparent. M. T. CIC. CONSOLAT.

de, georgio ocolde altendel filmedos, eccesação, electrical filmentes dellocates. Il osta electrica filmente de contract del contract de c sentar, ever enim in en fûnt, ut deilus same. kalemgue fik nomenis ennungen somers us.









L genio sublime dei Toscani per le in-3 3 mmerabili preclarissime loro opere, fino dai più rimoti tempi dell'antichità famo-fo e rispettato, fù sempre uno dei segnaso e rispettato, fù sempre uno dei segna-8 1 lati, e ragguardevoli caratteri de la Nazione, mercè di cui si distinsero quegli incomparabilmente, non che dell' Europa universale, dalle genti stesse di tutta l'Italia. Non può al certo aversi mai da chicchesìa per animosa, ed alterata questa proposizione; poichè i fatti finceri e splendidi sono quei, che ne fanno ampia e sicura testimonianza, e che decidono, e la confessione, e'I suffragio comune le danno tutta di veritade non adombrata la sicurezza. Ma quanto ebbesi in tutte le etadi per egregio, e stupendo nelle più forbite liberali e meccaniche arti, e nelle scienze somme il valore Toscano, altrettanto fu questo sovverchiato, e vinto dal genorofo ingegno della nostra Fiorentina Nazione. Questa sì al certo ( ne tia giammai riputato nella lingua d'un Filosofo, che del solo vero và in traccia, odioso il conforto) questa rispetto agli altri popoli dell'etrusco clima tanto e tanto ingrandì, e inagnificò se medesima, che laddove l'altrui merito, ò per l'avverse circostanze, o per una men generosa educazione, ò per la fralezza delle forze, ò per qualunque siali altra cagione, che a suo luogo assegneremo, su astretto soventi siate a soccombere, a dar prove manifeste d'inuguaglianza, ad alternare la fua grandezza, la nostra avventurata all'opposito costante in egni tempo a le stessa, arbitra della sua sorte, invincibile nelle imprese, difegno fempre il più magnifico, il più eccelfo, ed i fuoi

. pet

pentieri non solo rapiti eltre i confini dell'umano sanere ne penetrarono i più reconditi misteri, e ò nuovi ne crearono sistemi, ò ne perfezionarono assai meglio le antiche tracce e scuoperre, ma forniti ed animati altresi di fermo, e pazientissimo coraggio non s'arrestarono fintantoche non vedessero consumate le idee, e tolte di mezzo tutte le opposizioni a' concepiti disegni. Un popolo pertanto di così felici vedute e talenti, e di gran cuore per natia fua indole arricchito poteva a buona equità, leggendosi i gloriosi ed onorati suoi fasti e le patrie istorie, da me riscuotere la maraviglia. Se non che questa, non potendosi fermare nella sola inerzia ed ignorante stupidezza, fecesi ben tosto nell'animo mio un tormentoso stimolo di curiosità, e di filosofica nicerca, ceme mai per fisiche e morali cagioni spiegar si potesse di tanta nostra virtude sopra tutte le toscane contrade la luminosa eccellenza. Tanto sembrò a me degna d' alto spirito, e per se medesima oltremodo dilettevole l'investigazione di questo problema, altrettanto per ardua la ravvilai: nondimeno da un nuovo inusitato ardire, saggio per altro a mio credere ed abbastanza illuminato, e da una propizia, e consolante lusinga addolcito mi condussi di quanto ò proposto a rendere col miglior metodo confacente e perfuasiva ragione. Ma prima di venire alla tesfitura d'un raziocinio, che robusta avvedutezza richiede, mi si permetta, che misurando alcun poco i miei passi sopra la Coria di nostra Patria istituisca una fedelissima computazione a lume di quella fra lo spirito sommamente egregio dei Fiorentini, e quello degli altri Popoli, che vivono tuttora fott' un medesimo Regno Toscano, e si distinguono per ornamenti avvegnache virtuosi e degni, ma d'un indole nonostante assai meno ragguardevole di questa nostra.

Per nome di genio non si vuole altro da me intendere ne significare all'altrui discernimento, che qualunque sacoltà di mente assuefatta per diuturni esercizi di scelta erudizione o nelle teorie più nobili e più utili scorrendo per ogni umano sapere, ò nei precetti e teoremi della Morale Filososia, che dell'uomo occupando in collegato sistema i pensieri gli preparano, e gli addoldolciscono, e gli perfezionano il cuore fino al segno de formarne altrettanti eroi di valoroso operare in ordine a tutti gli uffizj della vita ragionevole, e civile. Scorga pertanto l'avvedutissimo Leggitore, findove si debba dilatare per ogni parte l'ampiezza di quei confini, dentre i quali aggirar fi possa un virtuoso spirito, ed un ingegno formato a dar prove, oltre l'usato stile dei mortali, di vivacità, di penetrazione, e d'energia. La scienza più profonda e ragionata delle sacre Istituzioni e leggi, la Filosofia più illuminata e sicura, le Mattematiche più sublimi con tutte le loro connessioni e dipendenze, la Politica più raffinata ed acuta, la più grave, fignificante, e vittoriosa Eloquenza, la Poesia più brillante, e fantastica, e la Giurisprudenza in tueta la sua ampiezza e dotto avvedimento la più utile, e la più applaudita, sono tutte queste le rare doti d'un genio sommo, dalle quali viene mirabilmente commendato, ed agli ingegni volgari con gran ragion preferito. Arsogesi a tutto questo la magnanimità con tutte le altre sue compagne virtudi; costanza, gagliardia di mente, accuratezza e sofferenza delle fatiche, con tutto il rimanente di quei pregj morali, che similmente dagli uomini ordinarj come distinguono gli eroi più famosi e preclari, così concorrono del pari a rendere eccellentissimo il medesimo gran genio. Le arti finalmente della Pittura, Scultura, ed Architectura con tutt'i loro annessi non debbono aversi certamente meno acconce a formare l' inclito spirito, di cui si vuole ora parlare, se giunghino quelle a prodursi in foggia incomparabile, e stupenda da una nazione in paragone delle altre, che a tanta perfezione non giunsero giammai. La magnificenza della vita, il valore e l'ardire nell'armi, l'eccellenza nelle imprese, la pietà pubblica e privata in fingolar modo fatta palefe, fono tutti questi con altri pregi simili ed analoghi, i quali entrano a parte per formare il medefimo gran genio dei nostri. E se dagli effetti ben conti ed illustrari è cosa lecita il filosofare e falire alla contemplazione delle cagioni e dei veri principi, potremo del pari argomentare l'ampia virtude, e l'eccelfo cuore dei Fiorentini dal conseguimento ardno dei loro desider, o per le più luminose dignità secolari ed ecclesiastiche, e o per le confederazioni moltiplici e varie co' primi Potentari dell' Europa, ò per gl'interessi che si presero a quiete e vantaggio dei Regni stranieri pe'l solo eroico fine di portar loro giovamento, o per venir finalmente al termine glorioso d'innumerabili loro disegni, tutti straordinarj e forprendenti, ne mai tutt'insieme riuniti in altri popoli della Toscana stessa, e dell' Italia. Si raccolga per tanto, mercè i presidi della storia, e dei monumenti non dubbiofi delle fiorentine antichità il più bel fiore delle scienze, delle arti, e delle magnanime opere, e tutto secondo la da me poc'anzi proposta distribuzione alla Patria nostra s'attribuisca; indi ad un solo girar d'occhio si scorga un poco, se tanta ampiezza di nobilissime perogative fu mai possibile, che in altre Città Repubbliche della Toscana si ravvisasse d'una medesima grandezza di perfezione, o per tutte dispersa, oppure in una fola congregata, la quale se non mai avesse per avventura superata la gloria nostra, non fosse stata però lontana dal gareggiare con Firenze per l'uguaglianza.

Ma pria di procedere a farne l'esperienza, su'l primo articolo piacemi primamente con le orecchie critiche e delicate d'effere indulgente e liberale inducendomi ad accordare loro, che il sapere dei nostri nella sacra crudizione non sia stato in tutte l'etadi singolare a tal segno, che non avesse o pari, o anche superiore e nella Toscana e nella Italia, ed in tutta la vastità dell' Europa in corrispondenza dei medesimi tempi. Si dica pertanto, che per esempio, Ambrogio Traversari, i Cardinali Bernardo degli Uberti, e Giovanni Domenici, Luigi Marsilj, e Jacopo Soldi ( i quali due ultimi acremente disputarono contro la Setta dei Greci nel Concilio Fiorentino alla presenza d'Eugenio IV., e dell'Imperador Giovanni Paleologo ) non tossero d' un merito esimio, di cui altrove non si trovassero emulatori; avvegnache non sia questo il luogo, ed il tempo di parlare da polemico. Ma sebbene ciò debbasi ora da me permettere, non mi si potendo però da alcuno contrastare, che g'i accennati foggetti non fossero ai loro tempi nella somma riputazione di dottissimi Teologi, potranno almeno essere da me annoverati nella numerosa classe d'altri ugualmente eruditi in questa medesma facoltà. E non sarà forse ornamento non comune della Città nostra, che possa ella vantare in ogni secolo moltissimi uomini d'un eminente dottrina in questo genere di studj; il che non solamente non è avvenuto agli altri luoghi della Toscana, ma con ragione dubitar si potrebbe, che altrettanto non sia tanpoco toccato in sorte ad altre Metropoli più po-

polose affai della nostra.

Torna qui pertanto in acconcio, e lo richiede il mio impegno, che almeno alla sfuggita sia dato conto di tutti quegli, che ò vissero più famosi, o che lasciarono alla posterità di loro alta sapienza decisivi monumenti. Leonardo Stazi Generale dei Domenicani si fece un credito d'illustre Teologo, perchè al Concilio di Costanza sostenne con fortissime dispute la verità octodossa contro gli errori di Viclesso, di Giovanni Hus, e di Girolamo da Praga. Ruberto dei Conti Bardi in qualità di gran Cancelliere della Sorbona per lo spazio di quarant' anni s'apri la strada all' estimazione d'eccellente Teologo, ed avendo egli confutati molti Teoremi del ce'ebre Alberto Magno, onoratissimo nome di se medesimo lasciò nella Francia. Guglielmo Becchi Generale degli Agostiniani, e poi Vescovo di Fiesole, quanto felice sù nel suo scrivere, altrettanto si giudicò grande nel suo sapere. Le opere sue MSS., che si conservano nella Libreria di S. Spirito, ne ponno fare ampia fede. Il Vescovo F. Bartolommeo Lapaccio degli Ubertini passò tutta la vita occupando le prime Cattedre dell' Italia; e meritosti per questo l'universale riputazione, elogi magnifici dal Pontefice Eugenio IV., e dagli stessi Scismatici Orientali un indicibile venerazione, dappoichè in forza delle sue dispute furono questi riconciliati alla Chiesa Romana. Paolo Orlandini Camaldolese, Ubertino degli Albizi Vescovo di Pistoja, Giannozzo Manetti, Antonio Frilli ò Pierozzi, detto poi S. Antonino Arcivescovo di Firenze, il Vescovo F. Jacopo Nacchianti sono stati negli andati secoli valentissimi Teologi, l'opere dei quali si leggono registrate dal nostro Michele Paccianti. F. Ambrogio Civenni Generale dell' Ordine Camaldolese in contemplazione della sua singolar dottrina si meritò dall' illustre Paolo Giovio uno storico elogio, e su in oltre per la fama d'una profonda erudizione sacra destinato ad affistere 2 tre Concili Ecumenici. E che dire non potrassi e di Benedetto Bonsignori; i di cui scritti, per giudizio di quei che fanno, pareggiano la facondia del Crisostomo e la soavità di Bernardo; e di Francesco de Cattani da Diaccero Vescovo di Fiesole, le di cui produzioni sono per loro stelle bastanti a renderlo in eccellente guisa delle ecclesiastiche erudizioni benemerito? Non debbono poi essere avute in minor pregio l'opere di Giovanni di Marcello degli Acciajoli, per mezzo delle quali abbiamo non poco da ammirarne l'ingegno straordinario, e la critica penetrazione del chiarissimo Autore in queste medesime materie. Non voglio rammentarne altri di tutte le etadi; sebbene potrei agevolmente arricchire di vantaggio col mio parlare anche di solo accenno una parte di questa storia, la quale come tutte le altre grandemente onora, e magnifica la nostra Nazione. Non possono mancare scrittori a chiunque vago sia d'amplificare la sua letteratura, e da cui attingere notizie attinenti agli uomini illustri in simili studj; e per non raccomandare molti libri editi, che ne trattono, giova quì far menzione d'un Codice, che si conserva nitido in carta Bambagina nella Libreria d'Ognissanti scritto a penna da un certo F. Mariano da Firenze l'anno 1517., da me negli anni scorsi letto, e da capo a fondo diligentemente considerato. In esso fassi menzione, come di tutti Fiorentini per virtude onorati ed insigni, così di tutti coloro, che nella Teologia in gran numero eccellenti a tutti i tempi al nostro nome hanno sempre ogni giorno più aggiunto chiaro lustro, e decoro. Ma tutte ciò potrà esser detto abbastanza in rapporto al primo articole delle nostre laudi, affinche diasi a buona equità nelle presenti strettezze un conveniente luogo anche agli altri .

Osferviamo per tanto come abbiano dato a conoscere la perspicacissima loro mente i nostri antichi in tutta la Filosofia, ed in quei tempi maggiormente, quando sembrava questa dai pregiudizi, e da un insano spirito di Superstizione, dalla stupidezza, e dall' ignoranza universale perseguitata, ed avvilira. Dai tempi del Magnifico Lorenzo dei Medici prendasi a raccontare il valore silosofico dei noftri, alloraquando l'anno 1490. si fisò un epoca costante di così sublime letteratura, che si mantenne dipoi per più d'un fecolo. Approdati che furono i Greci alle nottre spiagge Toscane, allora avvenne che il prefato Lorenzo, da magnanimo genio condotto, e con la speranza d'amplissimi premj e stipendj invitò molti dei più ragguardevoli Orientali, ed altri, che furono chiamati da diverse parti dell' Europa. Il comune ricetto di tutti fù la Cafa stessa del Magnifico, la quale venne ben presto a farsi un nobile ridotto d'eruditissimi ragionamenti, di fisiche sperienze, d'offervazioni astronomiche, le quali felicemente erano ogni giorno tentate mercè gl'istrumenti meccanici d'ogni genere, e massimamente di quelli attinenti all'Ottica. Troppo prolisso ne sarebbe il racconto in questo lucgo, se le più accurate memorie di quell'aurea etade si dovessero da me produrre in rapporto ad una sì fausta istituzione, e prosperoso accrescimento di filosofico sapere in Firenze. Basti il dire, che stabilita, ed appena propagata fra noi una sì bella, utile, e dilettevole scienza, spuntò dal noftro orizonte un giorno così luminoso, che avanzandosi di poi al perfetto meriggio non tramontò il fuo splendore, fintantochè i più abominevoli vizi dell'umanità non si fecero padroni nelle nostre contrade. Infatti il gran Marsilio Ficino primo maestro, ed istitutore della Scuola Platonica in questa Città non solo fece immantinente conoscere per le sue egregie opere, comprese in due grossi Volumi, fino a qual termine pervenuto fosse l'alto suo filosofare, ma oltre a ciò una numerosa schiera di valorosi allievi di Platonismo lasciò alla Patria, i quali moltiplicarono in seguito altri studiosi senza novero per una lunga non interrotta posterità di dovissimi filosofi. Niccolò Niccoli, e Alamanno Rinuccini furono i più ragguardevoli uditori del Ficino, per non cimentare la fofferenza di chi legge rammentandogli tutti. Seppe il primo conciliare le Lettere Greche estinte affatto nell'Italia con la più purgata dottrina Platonica; e l'altro aggiunse a questo medesimo studio la perizia di molte lingue orientali, ed una robusta eloquenza. Discendendo poi in tempi non molto da questi lontani, Francesco Verini il Seniore tale e tanta p sliedeva di sommo filosofante la estimazione, che si chiamava a' suoi tempi l' interprere della natura. Il miglior pregio però era riputato allora. che dalla fua scuola fossero usciti eccellentissimi allievi in gran numero; e fra questi contar si debbono, come i più celebri, e luminosi Francesco di Raffaello dei Medici, Giovanni Nesi, Girolamo Benivieni, Cristofano e Carlo Marsoppini, e Giovanni Cavalcanti. D'una pari commendazione, e fama successivamente furono degni per la professione del Piatonismo Palla Ruceilai, Chierico Strozzi, Antonio Lapini; il di cui buito di marmo s'offerva visibile anche ai giorni nostri nella Sapienza Pisana, ove era stato delle più profonde lettere dottissimo Professore; e finalmente Francesco Bonamici .

Molto dir si potrebbe poi di quella parte di Filoso-sia, che i dommi, e le massime prescrive e dimostra dell' onesto, del giusto, del moderato costume, e di tutti gli ussizi de l'uomo ragionevole, e civile: ma per dar adito a trattare di cose maggiori, ed assai più gloriose per noi, pago soltanto d'avere in questo luogo per egregi, e valentissimi due dei nostri più nobili cittadini additati, Donato Acciajoli, e quel Bernardo Segni tanto e tanto celebrato per la sua storia, sia d'avviso ciascheduno nel tempo stesso, che non questi soli, ma molti e molti inoltre si segnalarono nella Morale Filosofia, i quali per l'accennata ragione non debbono qui rammentarsi.

Sia fatto pertanto da noi un facile passaggio alle altre ragioni della universale Filosofia, le quali furono tutte proprie, e parlando col linguaggio della Medicina endemie di questa Città, e dei Fiorentini. Nella Cosmografia, e chi fra gli eruditi non sà quale è quanta sia stata la perizia, e creatore il talento dell' immortale nostro Amerigo Vespucci, da cui l'America prese poi il distinto suo nome. Son tutti acquisti del Vespucci medesimo le Provincie vastissime, ed i tratti immensi di mare, che fanno ora il più ricco dominio degli Spagnoli, dei Portughesi, della Francia, dell' Inghilterra, edell'

Blanda . L'elogio maggiore però , che fembra meglio ad esso doversi attribuire, non è certamente ch' abbia l' Amerigo scuoperte il primo incognite spiaggie, ma bensì. che incomparabile, com' egli e a nell'ar e nautica, abbia lasciati poi, mercè le accurate, e sicure lezioni e aftemi fuoi, eredi gloriofi del medelimo fapere ; oltre un suo nipore del medesimo cognome ; e un Andrea Corfacchi, e un Francesco Carletti, e un Filippo Saffetti, ed altri ancora, che per brevità di discorso non debbono ora lodarsi; e questi furono i maestri fecondi di quanti mai se ne possino fino ai giorni presenti annoverare eruditi, e franchi precettori dell' utilissima, e benemerita arte del navigare. Quanto però sono stati grandi, e profittevoli alla vita civile, ed alle scienze gli allievi del Vespucci, d'altrettanto gli vince tutti, e gli supera quell' inclito cittadino di questa nostra Patria Giovanni di Pier Andrea di Bernardo da Verrazzano. Può egli chiamarsi meritamente il più fastoso trionfo delle cure d' Amerigo : imperciocche dotato quegli dalla natura di fervido temperamento, e d' un ingegno prontissimo seppe con la scienza delle cose militari, e dei navali governi un tal raro possiedimento accoppiare di teorie cosmografiche, quale manifestò per ammirabili tentativi, e prosperi successi , che intraprese sotto gli auspizi, e comandi del Rè Cristianissimo Francesco I. Incaricato da questo Monarca per una straordinaria spedizione di mare all' acquisto di sconosciute terre prese a misurare con la real flotta una pericolofissima navigazione di novecento e più leghe di Francia, e dopo immensi orribil ssimi incontri fermo sempre nei più alti pensieri approdò finalmente con tutt'i suoi alle spiaggie del Canadà dalla parte settentrionale, ne prese a nome della Corona il possesso, ed in contrassegno di gloria, e di fedeltà verso il suo Principe tutto quel tratto per la longitudine di fettecento leghe volle distinguere col titolo di Nuova Francia Ma troppe per avventura avrò io ampliato un racconto, il quale non stà certamente in poporzional ragione con gli altri abbozzi delle nostre grandezze: sembrava nondimeno, che un fingolar tributo di commendazione si dovesse a quest'insigne Cosmografo, nella guisa che all'immortal b 2

nostro Galileo Galilei se ne deve a mio giudizio un maga giore. Questo sì, che può da noi, lungi dall'enfasi, e sceveri affatto di fanatismo, chiamarsi col Mantovano Poeta Gloriae pars maxima nostrae. Un aftro egli fu di tale e tanto inufitato chiarore scintillante, che rapi gli sguardi flupidi, e sbigottiti degli ingegni più perspicaci di turta l'Europa. Nel più bel fiore dei fuoi verd'anni. e quando teneva le redini del Regno Toscano Costmo II. dei Medici, non per altro comparve esso nel nostro firmamento a far mostra inustrata di valore incomparabile nelle Mattematiche, e nell' Astronomia, che per ofcurare tutta la luce de' suoi antecessori, e dei coctanei. Il Grozio istesso; quella gran mente del settentrione, seria, e schiva alcun poco dell' altrui sapere; eppure in una sua Lettera a quelto sovrano Filosofo indiretta si protesta altamente ammiratore del suo ingegno. Quello poi, che più d'ogni altra cosa gli fa un elogio è la testimoniana za celebre di Leone Allazio, per cui sappiamo, che a quei tempi i più illustri Genj Europei, spezialmente della Francia, non da altro fine crano mossi a passar nell' Italia, che per potente, e tormentofa vaghezza di conoscere di vista questo nuovo portento, e d'abboccarsi con esso. E che forse era ciò da ascriversi ad uno sconsigliato e cieco entufialmo? No certamente; poiche non erano quei generosi uomini da altra cagione spinti, che das fuo sistema samosissimo del muovimento della terra intorne agli orbi celesti, dal nuovo scaoprimento delle macchie folari, e dall'ammirabile invenzione del Telescopio astronomico, dalle offervazioni fatte e costantemente da esso combinate sopra i satelliti di Giove, e da tutte quelle altre direi quali immense novitadi in Astronomia, ed in Fisica, che si leggono negli aurei Libri del celebratissimo Galileo. Tutto però si passi sotto licenza, perchè ciascheduno abbia la libertà d'esaminarlo a parte a parre, sebbene avessi ora da raccontare l'altre molte preclarissime sue glorie fino all'eccessiva stanchezza dei leggitori Tutto quello poi, che appartiene a suoi studi, vicende, sventure, ed agli estremi giorni del prezioso fuo vivere, ah che non denso velosia quello, che in un Tempiterna dimenticanza ce lo nasconda, affinche cuopra: insieme il vituperio di molti, e la tirannica barbarie di quel secolo oscuro, e vizioso! Dopo aver noi risguardati tutti questi sommi luminari del cielo nostro qual sarà mai il coraggio d'alcuno a contemplarne altri, quantunque del più eminente merito che fiorissero con straordinaria celebrità ai loro giorni ; il che vuolfi intendere poco dopo il Galileo? E questi sarebbono fra i tanti e tanti e quell'ingegnesissimo anaromico il Bellini, e quegli infigni mattematici il Torricelli, ed il Viviani. Ma e che violentare di vantaggio il presente discorso tessendo encomj, quando e questi or ora accennati, e tutti gli alcri, che quì non si rammentarono, furono finalmente quei prodi, che, unite a laudevolissima gara le più eletto forze di loro filosofico ingegno, fondarono, amplificarono, e per poco non condussero alla finissima perfezione quella nostra cotanto decantata Accademia del Cimento, che servi di poi per la più esatta norma alla Francia, all' Inghilterra, alla Germania, ed a tutte quelle Accademie, che noi al presente, di signori ch'eravamo un tempo, quai fervi altamente come meritano iispettiamo. E' rimastaci soltanto la gloria poco meno che vana, che questa nostra sia stata la gran maestra di quei che sanno, e che siansi, come da prima sorgente di fisiche diligentissime sperienze, abbeverati, e il Cartesso, e il Maignan, el Musschembroeck, e Pier Gassendo, e tanti altri più, che appena si contano nelle Provincie d'oltre monti, e d'oltre mari floride in ogni genere di tal sapere. Ma che prò finalmente, che nel tempo stesso che lieta per un aspetto ci si pone d'avanti la ricordanza di ciò, che grandemente fummo ci fa vedere per un altro una trista imagine di quel, che adesso noi siamo. Ma mi si permetta, che ad altro obietto le mie cure rivolga, e che abbandonata la presente nostra povera e nuda filosofia sopra un altrotopico luego mi trattenga, onde trarne all'ingrandimento del pari famoso della siorentina memoria altre deduzioni non meno decifive.

E qui mi propongo di parlare con la maggior brevità possibile della Giurisprudenza; e della Politica; facoltadi, o scienze che vogliansi chiamare ambedue, le quali con facile, ed ordinata cognazione stanno insieme legate . Le Glosse del celebratissimo Accursio, che fede non fanne appo tutti Giureconsulti? Ce ne dimostrano l' autore per una maraviglia di talento, e s' apprezzano qual capo d'opere in sì fatto genere d' erudizione, Il perenne onore di superbo Mausoleo a gran dispendi innalzato in una delle più larghe piazze di Bologna per decreto pubblico di quel Senato al merito singolare dell' Accursio, come tuttora vi si scorge, parla abbasianza a suo favore. Inferiori poi non sono certamence, pe'l suffragio uniforme di tutt' i Giurisperiti, alla scienza del genitore quei Commentari fopta il Corpo Civile da Francesco suo figliuolo prodotti, i quali vengono grandemente commendati da tutt'i professori di Giurisprudenza. Da pari stimolo di virtuosa gloria, e da calore d'emulazione furono eccitati dipoi a fare altrettanto per l'illustrazione del medesimo Corpo Civile, e Dino Rosoni, e Tommaso Salvetti. Non si contano però questi soli fra' nostri fiorentini, che di luminosissimi Giureconsulti abbiano in ogni età conseguita la comune acclamazione; poichè, fenza parlire d'infiniti altri, Ormanozzo Deti, Forese da Rabatta, Lorenzo Ridolfi, Tommaso Corsini, Giovanni Ricci, Lapo da Castiglionchio ò degli Zanchini, Otto, e Matteo, e Angiolo Niccolini, Guido Antonio Vespucci, Francesco Guicciardini, e Piero di Niccolò delle medesima schiatta, Gio. Batista degli Asini, Antonio Ciofi, e quel Silvestro Aldobrandini, il quale, oltre aver consumata la vita sua nel perpetuo segretariato della nostra Republica, ebbe ancor la gloria d'essere l'avventurato genitore di Clemente VIII. Pontefice Ottimo Maffimo; tutti questi in diverse etadi, con altri direi quasi infiniti concorsero a confermare a favore della Fiorentina Gente un immenso credito della più profonda icienza legale. Ma sembra pregio massimo del mio parlare, che frenatone il corso troppo rapido, e ridondante m' appigli alla brevità per far passaggio ad una celere storia degli uomini fommi di nostra Patria nelle competenze politiche, e nelle bisogne più serie del publico governo .

Due, per quanto più sicuramente sappiamo, sua

cono i costanti sistemi nel reggimento di Firenze, che dai suoi più rimoti principi fino alla Monarchia si mantenessero in vigore mercè le savie leg slazioni degli avveduti Principi, e Ministri, che ne tenevano l'imperio. Nel tempo dei Consoli altro era il regolamento di Stato, e diversa la prudenza dei governanti da quella, che fu duopo impiegare dipoi quando si vedde istituita la dignità suprema dei Priori, e del Gonfiloniere di Giustizia. Quando la Città nostra si reggeva coll' autorità del Consolato merita d'essere notara primamente l'avveduta, e diritta politica di Compagno Arrigucci Confole del nostro Comune l'anno 1197., in virtù di cui dispose gli acconci mezzi, affinche per l'amplificazione del Dominio Fiorentino fosse stipulato solenne istrumento di compra sopra il Castello di Monte Grossoli . Pari fu la destrezza, ed ingegnola la prudenza del Conte Arrigo della Tosa Console l'anne seguente 1198, alloraquando per unica sua squisita condotta conchiuse a vantaggio della Repubblica la compra del Castello di Frondigliano. E che non operò da penerranti vedute illuminato il Console Aldobrandino Barucci, perchè l'anno 1202. fosso prima assediato, e poco dopo disfatto il Castello di Semifonri, il quale era stato sovente insidioso alla sicurezza della quiete, e della libertà nostra? Il Consolato di Brunellino Razzanti ebbe nell' anno susseguente 1203. pel savio accorgimento di questo Principe l'amica sorte, che le nostre truppe guadagnassero per assalto il Castello di Malborghetto, e fosse questo sottoposto al Dominio di Firenze. În virtù di poi di Catalano della Tofa, il quale era Console per la nostra Repubblica l'anno 1210., fi fece acquisto dei primieri diritti, e della padronanza antica sopra Montalcino, e sopra Montepulciano. Sebbene, e qual sarebbe mai il termine alle laudi di tutti nostri Consoli, i quali anno per anno nel loro rispettive reggimento lasciarono nelle prische etadi monumenti di rara politica, e di consumata prudenza, se di ciascheduno volessimo alcuna impresa raccontare simile a quelle, che abbiano quasi alla sfuggira di questi pochi finora divisate? Egli è pertanto a mio giudizio assai più confaconte alla brevità, che lasciati indietro i tempi del verusto Confolaro c'appigliamo ad esporre velocemente correndo che che mai di più bello, e di più degno si possa raccogliere dalle private e publiche memorie, attinente alla icienza del Governo, ed alla condotta della Republica nel tempo del Priorato fino agli ultimi auni. dopo i quali ebbe fra noi principio lo stato Monarchico. Giano della Bella onoratissimo seguace di Parte Guelfa, Cittadino popolare, ed uno dei più acri nemici dei Magnati Ghibellini di Firenze, mostrò ben egli, sebbene da privato, quale e quanta fosse l'acutezza della sua mente. alloraquando l'anno 1295, con politica eloquenza per-Juase al Popolo Fiorentino, ed agli Octo Signori, che in quel bimestre tenevano le redini del nostro Comune, che non per altri temperamenti di civica prudenza domat si poteva l'insoffribile baldanza dei Grandi, che agognavano di soggiogarsi la plebe, ed i Cittadini Statuali, che, dopo aver introdotta di nuovo la fomma dignità d' un Capo di Republica detto Gonfaloniere di Giuftizia, con rigorofa legislazione si promulgassero quei celeberrimi statuti, detti allora e di poi gli Ordinamenti di Giustizia; Leggi invero, che, attese quelle lagrimevoli, e pericolosissime circostanze, erano assolutamente l'uniche, che acconce fossero a tenere in gran freno l'alterigia, e la crudele ed ingiusta pretensione di quei domestici nemici. Molto più di Giano della Bella valorosissimo difensore della sua Patria dir si potrebbe per modo d'offervazloni, che analoghe fossero allo scopo presente; ma, e che non debbo io lasciare alcuna libertà alla avvedutezza dei leggitori perchè le faccino? E che non fa di mestieri dar ragione a tant'altri sommi uomini, i quali nei successivi tempi somministrarono prove decisive in corrispondenza di questo mio medesimo assunto? Quei venti nostri Cittadini deputati dalla Repubblica Fiorentina, e muniti di pleniporenza per tutto quel tempo che durar doveva una guerra pericolofissima, e dubbiosa contro Maffino della Scala non dovranno far ampliffima sede a mio proposito? Neri Vettori, Luigi de' Mozzi, Coppo Borghesi, Jacopo Acciajoli, Bartolomeo Siminetti, Paolo Strozzi, Lorino di Bonajuto Lorini, Giovanni, di Conte dei Medici, Taddeo Valori, Vanni Manesti Gherardo

Corfini, Pazzino de' Pazzi, Berto Baldovinetti, Francefco Bo ghini, Luigi Aldobrandini, Michele Bordoni. Antonio degli Albizi, Uguccione Ricci, e Michele Rondinelli; a tutti questi ne fu commessa la gran cura, quale peraltro non sarebbe stata loro affidata dail' accortissimo Seggio, se non avesservavuta grande opinione della destrezza dei Deputati pel buon successo; siccome il fatto dipoi lo fece palese. Quanto segnalata si manifestò la perizia di questi nei politici affari, altrettanto fu rara la vigiilanza, e la cittadinesca accortezza di quegli otto Personaggi destinati dalla nostra Repubblica al regolamento delle cose militari contro il Legato di Lomberdia, Ajeffandro Bardi, Matteo di Federigo Soldi, Giovanni Dini, Tommaso Strozzi, Giovanni di Meis. Francesco, Magalotti, Andrea di Mess. Francesco Salviati, Guccio di Dino Gucci, e Giovanni di Mone n' ebbero la gravissima incombenza dalla podestà pubblica di Firenze; e tale, e così ben condotto fu l'incarico, che si meritarono dalla comune acclamazione il sopranome di Santi Uomini, e per Decreto di quel Senato fu concesso a tutti l'onorificenza d'aggiugnere ai loro Gentilizi Stemmi il motto LIBERTAS di colore azzurro in campo d'oro. Lasciati però indietro i tempi più verusti della Repubblica ad objetto di ritornarvi più acconciamente poco dopo, prendiamo adesso a notare alcuni esempli, tratti dagli anni posteriori, di civile prudenza, di diuturna pratica in ogni diritto ordinatissimo governo, e d'un ardentissimo impegno per la Patria nei pubblici ministeri. Giovanni, Silvestro, Vieri, Cosimo, Piero, e Lorenzo dei Medici conseguirono e dal nativo loro ingegno prento, e perspicace, e dalla lunga sperienza, e dallo studio nelle amministrazioni dello Stato una perizia così stupenda, che furono amati dai loro uguali, rispettati altamente dagl' inferiori; e da quelli poi, che di loro per avventura maggiori stavano in una medesima competenza al conseguimento degli onori, e delle dignitadi, non potevasi fare a meno, che non fosse loro di buon grado ceduta la preferenza. I meriti di Gino, di Neri, di Piero, e di Niccolò dei Capponi in questo stesso genere di sapere s'arguiscono parimente illustri da quella non ad altri comune estimazione, che ai loro tempi mostrava di fare il Governo : impercioca chè a Niccolò, vita sua natural durante, fu conserito l'onorifico posto nel Seggio dei Signori; nel tempo stesso che a Piero era stato affidato il sovrano comando degli eserciti nella guerra contro i Pisani, e che a Neri inoltre si raccomandava la spedizione d'altre Truppe per difesa della Repubblica; ed a Gino finalmente l'anno 1406. venne intimato il comando dai nostri Ottimati di prendere l'occupazione della Città, e Fortezza di Pisa a nome di Firenze. Molto ci somministrerebbe la storia da parlare a nostro proposito di quell' egregio politico Marco da Uzzano, a cui per acclamazione pubblica, e per volontà del sommo nostro Magistrato furono meritamente affidate le ricchezze, la libertà, e che che mai effer vi può di più pregiabile, e di più gelofo, e di più degno in un regolatissimo Stato: potrei parimente parlare di quel Piero Soderini, che si fece a segno tale benemerito del Regno, che, malgrado l'invecchiata legge di Stato in contrario, conseguì a pieni suffragi d'essere perpetuo Gonfaloniere di Giultizia; vi resterebbe inoltre da dire di Lorenzo Soderini, di cui, godendo egli la riputazione d' una consumara sperienza ed erudizione politica, per errore di volgo correva la fama, che in virtù di diabolico addoterinamento fosse stato iniziato nei misteri più reconditi di governo.

Volendo io inoltre ritornare negli anni indietro, a tenore di quel che fu poco avanti accennato, perchè non si tralasciasse in questo luego una storica osservazione, la quale sarà per essere in tutta la diuturnità dei secoli avvenire la gloria, e il trionso nostro più splendido, mi giova quì raccontare di quello stupendo, e non mai a memoria d'uomini ad altre Nazioni avvenuto riscontro di dodici Legazioni nelle ragguardevoli persone di altretranti nostri cittadini, spediti da diversi Principi, e Potentati al Pontesice Bonisacio VIII. l'anno 1294, alloraquando su questo assunto all'Apostolico Trono: eppure così avvenne a quel tempo. Imperciocchè Palla Strozzi per la Repubblica Fiorentina, Vermiglio Alfani per l'Imperadore Adolso, Musciatto Franzesi per Filippo Redi

Fran-

Francia, Ugolino da Vicchio pei Re d' Inghilterra, Rinieri Langru pel Re di Boemia, Simone dei Rossi per Andronico Paleologo Imperadore di Costantinopoli, Guicciardo Bastari pel gran Cane della Scala, Alamanno degli Adimari pel Re di Puglia, Guido Talanca per Pietro d' Aragona Re di Sicilia , Bentivenga Folchi pel Gran Maeftro dell' Ordine Geroso imitano, Lapo degli Uberti per la Repubblica di Pisa, e Cino Dietisalvi pel Principe di Camerino; tutt'insieme in un medesimo tempo s'appresentarono a quel Pontefice, si congratularono a nome dei loro Principi della fua esaltazione alla Tiara con tal saviezza, ed eleganza d'espressioni, che Bonifacio, avvegnachè per ingegno, e per profonda dottrina ragguardevole, e prode, quasi da poderoso fascino obbligato venne a dire in pubblica adunanza dei suoi Palatini, che i Fiorentini erano IL QUINTO ELEMENTO DEL MONDO. Altrettanto ebbe a replicare quel Pon. tefice medesimo, allorche altri quattro Ambasciadori furono incamminati a Roma dalla nostra Repubblica l'anno 1295., e quando di nuovo altri sette di questa Città a nome dei Signori, e del Gonfaloniere di Giustizia l' anno 1298. colà fimilmente andarono per trattare di rilevantissimi affari di governo.

Ma e che impegnarmi io a parlare di Legazioni nostre, mentre appena si ponno tutte annoverare scrivendole? Tutte quelle, che si prendono quì a pubblicare d' eletti, e nei politici ministeri valorosi, e periti nostri Cittadini, i quali o a nome della Repubblica Fiorentina, o per autorevole comando dei Dieci di Balia furono spediti Ambasciadori fuori della Patria alle Corti più ragguardevoli dell' Europa, a diversi Grandi dell' Italia, o quà e là a molti Comuni, e Repubbliche della Toscana per trattare con libera avvedutezza delle più serie ed interessanti cause di stato, fanno una testimonianza senza pari, e d' uno smisurato numero d'eccellenti Mini-Ari nel breve corfo di soli sessant' anni in circa; cioè dall' anno 1340, fino all' anno 1400. Or pensi a suo bell' agio ciascheduno che legge a qual somma non monterebbe, se alla legazione sostenuta in si breve corso d'anni valcrosamente da'nostri aggiunto calcolar si volesse il

numero di tutti gli astri Ambasciadori spediti molto prinia di quel tempo, e quelli ancora, che dopo il 1460. furono incaricati d' una fimile incombenza fino al Principato. Daremo un folo accenno di pochi fra quei tanti, i quali negli anni posteriori servicono alla loro Patria in questa medesima qualità con impareggiabile prosperità di successo, per aver luogo di trattare d'altre cose relative a questo medesimo proposito. Gino Capponi, e Niccolò Barbadori ebbero del governo della Repubblica il grave incarico di portarsi a Genova l'anno 1405. per convenire col Luogotenente del Rè Cristianissimo in ordine alla resa di Pisa, come in fatti con molta gloria loro avvenne l'anno 1406. Bartolomeo Valori fu spedito a Milano l' anno 1418., per intendere da Filippo Maria Viscenti l'animo suo verso la Città nostra, Mess. Lorenzo Ridolfi si portò a Venezia l'anno 1425, per ottenere da quel Senato la confederazione co' Fiorentini, nella guisa che con stupore di tutta l'Italia l'ottenne. Lorenzo dei Medici fu mandato a Milano l'anno 1428. per affari importantissimi di Repubblica. Agnolo Acciajoli ebbe l'anno 1445, il comando d'abboccarsi con Carlo VII. per far lega co' nostri ad objetto di conservare, a fronte degli avversari, Francesco Sforza nel suo Ducato di Milano. Giannozzo Pandolfini fù prima l'anno 1444. obbligato, in compagnia di Franco Sacchetti, a partire per Napoli per trattare la pace col Rè Alfonfo, ed egli medesimo l'anno 1454. dovette portarsi al Senato Veneto per rinnuovare la lega con la Repubblica Fiorentina . Lorenzo di Piero dei Medici fu investito d'autorità pubblica l'anno 1479, per abboccarsi col Rè Ferrando, e far con esso trattati di lega e di pace. Mess. Piero Alamanni, e Piero di Gino Capponi, insieme con altri Ambasciadori nostri, si portarono a Carlo VIII. l'anno 1494, per negozi di rilevanza in aumento del nostro Comune. Mess. Francesco Gaddi sù mandato l'anno 1495, al Duca d' Urbino per confederarlo con le forze del Fiorentino Dominio. Paolo Antonio Soderini esegui una stessa onorifica commissione al Senato di Venezia l'anno 1499, per concertare vari articoli intorno alla guerra di Pifa, e nell'anno medefimo per lo stesso affa-

re s' incamminarono da Firenze al Rè Luigi XII renzo Lenzi, Alamanno Salviati, e Mess. Francesco Guicciardini. In contemplazione di quella guerra fù parimente ordinato a Piero Soderini che l'anno 1500, si portaffe a Milano per un abboccamento con quel medelimo Monarca; al quale pure si mandarono per un simile disegno poco tempo dopo Francesco della Casa, e Niccolò Machiavelli; e per confeguire un ajuto di truppe svizzere contro i Pifani da quel Sovrano fu fatto spedire colà nell'anno medefimo Pellegrino Lorini. Piero del Bene fu parimente inviato l'anno 1501. al Duca Valentino per fare una scoperta del di Lui animo sù gli affari ed eventi della guerra Pisana, mentre si disponeva dai Signori del supremo Consiglio d'intimare a Mest. Francesco Gualterotti una legazione a Pandelio Petrucci. e di follecitarne un'altra a Luigi XII, prêdetto per la restituzione d' Arezzo nella persona d' Ugolino di Girolamo Marrelli. Furono ugualmente degni d'essere incamminari a Savona l'anno 1507. Pier Francesco Tosinghi, e Tommafo Ridolfi in qualità d'Ambasciadori al Rè d' Aragona, per trattare dei negozi attinenti alla suddetta guerra di Pisa; e per non troppo inoltrarsi nel novero assai prolisso d'altri nostri Cittadini spediti in questi tempi quà e là, se ne chiuda il racconto con quei soli, che negli ultimi anni del governo nostro Repubblicano dettero manifeste prove di mente valorosa nella felice esecuzione di loro uffizio; e questi furono Andreolo Niccolini, Luigi Soderini, e Pier Francesco Portinari, i quali l'anno 1529. sostennero da prodi la malagevole legazione di placar l'animo del Pontefice Clemente VII., e di riconciliarlo co' Principi della nostra Nazione; e non meno eccellenti ponno credersi che fossero Niccolò Capponi, Matteo Strozzi, Tommaso Soderini, e Raffaello Girolami, i quali per objetti del pari difficili, e pericolosi si portarono, secondo i comandi ed istruzioni dei nostri sommi Governatori, in Genova, e tennero abboccamento con l'Imperadore Carlo V. nel medesimo anno: e finalmente d'egregia virtù forniti & fecero conoscere l'anno 1530. Mess. Bardo Altoviti, Lorenzo Strozzi, Pier Francesco Portinari, e Jacopo Morelli, i quali stabilirono le capitolazioni di pace con D. Ferrante Gonzaga Generale supremo dell'armi Ecclesiastiche, e Cesaree. L'esito di cante e direi quasi innumerabili Ambascerie prospero, glorioso, e fruttisero all'amplificazione, ed allia potenza sempre maggiore dello stato Repubblicano di Firenze altro non su pertanto che un frutto di squissta Politica in quegli accorti Ministri, ed una conseguenza altresì di quella eloquenza robusta, vittoriosa, e fornita di tutte le grazie e pregi, com' è singolarmente propria della nostra Lingua e Nazione. E qui sarebbe il luogo di fare un ingresso a dimostrare un'altro dei più distinti caratteri dei Fiorentini, per cui si sollevano sopra tutti gli altri Popoli, che toscanamente abbiano scritto di parlato, se non dovessi ora dar adito a successive ragio-

ni, che dimostrano questo medesimo assunto.

Alle già addotte riprove di politico accorgimento. come rari e straordinari contrassegni di tal valore, debbono certamente aversi in gran conto tutti quegliacquisti, che la nostra Repubblica fece in gran copia per la dilatazione del suo imperio, ò perchè molti Comuni e Territori della Toscana per Accomandigia sotto l'ombra di Lei si rifugiarono, ò perchè con lo sborso dei danari e per folenne Istrumento alcuni Luoghi passarone sotto il Dominio Fiorentino, ò perche altri molti Castelli, sorpresi ed intimoriti della nostra potenza e diritta condotta nel governarsi, amarono meglio vivere a noi sottoposti, che per uno sconsigliato amore della loro libertà essere continuamente astretti a resistere non tanta alla nostra forza con manifesto cimento, come anche alle insidie e perpetue cstilità dei circonvicini. Non si potranno qui addurre nella moltiplicità grande dei fatti, che alcuni in ristretto numero, dai quali resti a chiara dimostrazione provato il mio proposito, principiandone l'esposizione dai tempi avanzati del Consolato, e proseguendola fino agli anni Priorato 1400. in circa; febbene debba protestare, che appena fino all'età del Principato non sia qui per are naare, che appena un'ottava parte degli immensi a crescimenti di dominio, che prosperamente fatti dalla fiorentina destrezza si raccolgono, secondo le tracce scuto the ci comministra l'Archivio delle Riformagioni;

nelle guisa che sedelmente mi farò un pregio di riporcarne dai suoi veri fonti le memorie. Facoltosa pertanto, com' era la Repubblica di Firenze l' anno 1224., s' applicò il dì 22. di Marzo alla stipulazione d'un Contratto di compra del Comune di Casolare, il quale era di ragione della nobilissima Famiglia dei Tosinghi (a). Un fimile Istrumento di compra apparisce rogato e conchiaso a suo favore ed ingrandimento di stato il di 12. Ottobre 1225. fopra la Terra d' Anconello (b), come ancora non molto diverso è un altro Contratto di compra sopra il Castello di Monte Varchil'anno 1254., acquistato il di 31. Marzo dal Conte Guido da Romena (c). Altre due compre s'incontrano spedite l'anno 1272 ness' istesso giorno 12. Ottobre sopra il Commune di Montemurlo, e sopra il Castello di Monte Guarchi, con altri Territori a questo circonvicini dal Conte Guido Salvatico dei Conti Guidi (d). In simil guisa seppe indi ingrandire le sue Provincie la nostra Repubblica, ò alloraquando l'anno 1284. per mezzo di pacifici trattati s'impadroni d'alcune Terre della Valdera (e), ò allorchè fece compra, con lo sborso di mille Fiorini contanti il dì 22 Settembre 1288., del Castello di Monte Fortini da Mess. Ruberto dei Pazzi, che n' era il possessore (f), ò quando le fu dato quieto e legittimo possesso del Castello di Gaville (g) l' anno 1289; e su inoltre un considerabile accrescimento di sovrano suo comando l' avere acquistato il Paese di Monte Cuccheri il di 15. Novembre dell' anno medesimo, con patti e capitolazioni onestissime e decorose (b). Nell'anno poi 1306. acquistò per compra il dì 22. Ottobre Monte Accinigo da Mess. Ugolino degli Ubaldini (i), e l'anno 1323.

(a) Riformag. Lib. XXIX. dei Capitoli a c. 109.

(b) Ibidem & c. 120.

(c) Ibidem a c. 173. et 181.

(d) Ibidem a c. 158.

(e) Ibidem a c. 392. el 394.

(f) Ibidem a c. 424. (g) Ibidem a c. 426.

(h) Ibidem a c. 445.

(i) Ibidem a c. 564.

per diritti di conquista s'impossosso del Castello di Monre Rappoli (s). Non ebbe meno da gloriarfi qualora con certe condizioni l'anno 1330. fi sottopose la Terra di Fucechio (b), e l' anno 1335. si fece padrona per diritti incotrastabili del Castello di Torre (c); come ancora nella istesso anno soggetto alla sua giurisdizione il Comune di Cennina (d), ed il Castello di Galatrona (e). Con pari force e de-Arezza l'anno 1336. s' impadronirono giustamente i no-Ari del Comune di Barbiscio (f), con tutto il suo territorio; il che avvenne loro con fimil fortuna e buona condotta, alloraquando l'anno 1340. occuparono il Castello di S. Gaudenzio (g). Maggiormente amplificarono i loro confini, quando fu conchiuso il trattato di compra della Carfagnana l'anno 1341. dal Marchese Spinetta dei Malespini (b); la quale estensione però non era paragonabile a quegli altri tratti di Paese con molti Castelli, che l'anno 1337. comprati avevano nella Valdambra da Pier Saccone e da Tarlato Signori di Pietramala (1), e dal Conte Guido Alberti per altrettanta porzione (k); alla quale rispettabile dilatazione d'imperio s'aggiugnevano ancora e tutt'i Lunghi d'antico possesso, e l'acquisto del Castello assai ben munito di Carmignano (1), che prima di questi tempi l'anno 1324, erasi reso al Fiorentino valore con alcuni patri e capitoli di comune sodisfazione. In fatti perciò che appartiene alle antiche padronanze della noftra Cirtà e Nazione, le quali prima dell'anno 1341. erano state guadagnate, si conta la compra del Castello di Travalle terminata l'anno 1224., e

(a) Ibidem Lib. XXIX. dei Capit. a c. 612.

(b) Ibidem Lib. XXXII. dei Capitoli a c. 203. et 223.

(c) Ibidem Lib. III. dei Capitoli a c. 293.

(d) Ibidem Lib. XXXII. dei Capit. a c. 209.

(e) Ibidem a c. 358.

(f) Ibidem a c. 292. 6 392.

(g) Ibidem Lib. II. dei Capit. a c. 195. (h) Ibidem Lib. XXIII. dei Capit. a c. 161.

(i) Ibidem Lib. XXII. dei Capit. a c. 313.

(k) Ibidem # c. 316.

(1) Ibidem a c. 275.

questo apparisce ceduto alla Repubblica il di 23. Marzo da Mosca, e da altri della Famiglia dei Lamberti (a); e può annoverarsi eziandio l'altra compra stipulata dal Governo di Firenze sopra la Terra di Marrata l'anno 1258. (b), e quella altresì dei due Castelli di Raggiolo, e di Pietrasanta di Casaglia il di 3. Agosto 1284. (c). Nel numero degli anteriori diritti del nostro C mune sopra vari distrecci della Toscana può numerarsi di più il comando, che esercitava sopra il Castello di Montopeli, sottopostosi fino dall' anno 1323. (d), e sopra i Pistojesi, i quali s' erano dati alla nostra volontà con molti trattati, e patti l'anno 1329. (e), e sopra Massa nella Diogesi di Luni l'anno 1330. (f); per non parlare di Monte Vettolino (g), e di Monsummamo (b), ambedue Castelli della Valdinievole fatti di nostra ragione in questo medesimo anno. Due poi erano state le conquiste dei Fiorentini l'anno 1336., una delle quali sul Castello di Moncione (i); e l'altra su'l Comune di Poggio (k), mentre nell' istesso anno s' erano ingranditi di territorio per una concessione fatta loro dal Comune di Pistoja del Castello di Montale (1), e per un acquisto aggiunto alle altre antiche giurisdizioni sopra il Castello di Montemaggio (m). In questo medesimo anno erano similmente stati possessori legittimi del Castello di Viscia (n), siccome l'anno

(a) Riformag, Lib. XXVI., & Lib. XXIX. dei Capitoll a

(b) Ibidem Lib. XXIX. dei Capit. a c. 170.

(c) Ibidem a c. 377.

(d) Ibidem Lib. XXXII. dei Capit. s c. 339.

(c) Ibidem a c. 47., & Lib. I. dei Capit. a c. 11.

(f) Ibidem Lib. II. dei Capit. a c. 270.

(g) Ibidem Lib. XXXII. dei Capit. a c. 249.

(h) Ibidem a c. 250., & 276.

(k) Ibidem & c. 203. & 508., & Lib. XVII. die Capitoli a c. 1.

(1) Ibidem Lib. XXXII. dei Capit, a c. 458.

(m) Ibidem a c. 459.

avanti 1335. con molti patti, deliberazioni, e capitoli avevano ricevuto fotto la loro autorità la Terra di Colle di Valdelsa (a), la quale non erà allora, come al prefente, Città dagli altri Luoghi distinta. E' degno poi d'effer notato un nuovo accrescimento di Provincia, che fece il nostro Comune l'anno 1337:, con oque capitolazioni sopra Castiglione degli Ubervini (4); come ancora sono da considerarsi molto altri due aumenti di dominio. che nell'anno 1339, s'appropriò con giusta ragione sopra Pescia, ed altri Luoghi della Valdinievole (c), e sopra il Castello d'Uzzano (d). Con tanta ricchezza di territori era congiunto nei medesimi rempi il dominio sul Castello di S. Croce nel Valdarno di fotto, che s' era procacciaro in confeguenza di sua prodezza e Politica fino dall' anno 1330. (e); nel qual medesimo anno era entrato parimente in possesso, con patti e capitolazioni, del Castello di Montecatini nella Valdinievole (f), e nell' anno seguente 1331, acquistato avea, con uguali condizioni e pacifico accordo cogli Ubaldini, Rirenzuola, ed altre Terre nell'Alpi (g). Con tutto il rimanente fin qui detto era congiunta la giurisdizione dei Fiorentini sopra il Castello di Meldola, ottenutà con pacifici trattati fino dall' 1335. (b); nel qual istesso anno s' erano insigno. rici inoltre del Castello del Bucine (i); e fino dall' any no 1338. godevano pacificamente i fovrani diritti fopra il Comune di Buggiano (k). Ma per ritornare ai tempi anteriori, d'onde di fopra parrimmo, celebre è l'Istrumento di compra, che fu fatto l' anno 1341, per la Città di Lucca (1.), e solenne fu inoltre l' Atto di 1,00 c o / tran= 1

(a) Ibidem Lib. XXXII. dei Capit. a c. 353. & 407.

(b) Ibidem Lib. XXXII. dei Capit. a c. 350.

(c) Ibidem a c. 263.

(d) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 264.

(f) Ibidem Lib. III dei Capit. a c. 241., & 276.

(h) Ibidem a c. 350.

(i) Ibidem Lib. XXXII. dei Capit, a c. 361.

(k) Ibidem a z. 457.

(1) Ibidem Lib. XXXII. dei Capit. a c. 156

mansazione e di capitolazione, che l'anno 1345. fu inrerposto fra la nostra Repubblica e'l Comune di S. Gimignano (a ; il quale fu poco dissimile da quello ch'era passaro fra ambe le parti l'anno 1335, per l'acquisto del Cadello di Remole (b). Ma più avventuroso su il tempo per l'ingrandimento nostro l'anno 1348.; perchè otto si contano le occupazioni fatte dai Signori, che nei respettivi mesi governavano allora lo Stato Fiorentino; e furono Montecarelli (c), il Castello di Capannole (d), il Castello di Cacciano (e), la Terra di Castro e' 1 Castello di Conio (f), ambedue nel territorio Pistojese; il Castello di Cornia (g), la compra di Montecolloreto (b), e l'investitura presa a nome della Repubblica, con alcune capitolazioni, sopra il Castello S. Niccolò (i). Memorabile ancora fu l'anno 1349, per la soggezzione, che si fece della Bidia a Agnano (k) al nostro Comune; la quale fu seguita l'anno dopo 1350. dall'amplificazione di Stato, che fecero i nostri il di ro. Febbrajo per la compra del Castello di Prato con lo sborso di cinquecento Fiorini (1). Nell'anno 1351. si dilatò viemaggiormente la Giurisdizione Fiorentina, perchè si sottoposero i Castelli di Tizzano (m), di Montemagno (n), di Casale (o), e di Castrosituato nel territorio Pistojese (p); di S. Lorenzo d 2

(a) Ibidem Lib. III. dei Capit. # c. 413.

(b) Ibidem Lib. XXXII. dei Capitoli a c. 287.

(c) Ibidem Libro delle Provvifioni & c. 76. & 96.

(d) Ibidem a c. 82.

(e) Ibidem Lib. B. Ser. Petri a c. 82,

(g) Ibidem Lib. B. Ser. Petri a c. 82,

(h) Ibidem Libro delle Provvisioni e c. 113. & 116.

(i) Ibidem Lib. B. Ser. Petri a v. 7. (k) Ibidem Lib. IV. dei Capit. a v. 89.

(1) Ib dem Lib. I. dei Capit. a c. 110.

(m) Ibidem a c. 145.

(n) Ibidem Lib. I. dei Capit. & c. 151.

(o) Ibidem a c. 115.

(p) Ibidens a c. 147.

di Como (a), e del Castello di Lamporecchio (b); e notabia le fu parimente l'amplificazione della fovranità di Firenze l'anno 1357, per l'Accomandigia perpetua fatta il dì 23. Ottobre dai Conti da Romena (c), e per la conquista del Castello di Bibbiena nel Casentino l'anno 1360. (d) All' Accomandigia dei Conti da Romena s'aggiunse quella ugualmente perpetua dei Conti Alberti l'anno 1361. il dì 21. Marzo (e); e devonsi riconoscere per ragguardevoli i tre aumenti posteriormente fatti e del Comune d'Agliano l'anno 1356. (f), e del Castello di Monte Bicchieri l'anno 1368. (g), e di S. Miniato al Tedesco l'anno 1369. il dì 31. Giugno (b). Per un argomento di diritta Politica, e prosperità di governo fa di mestieri che sia del pari ravvilata la conquitta del Comune di Calvoli (i), l'anno 1380., e quella del Comune di S. Anastasia, e d'altri luoghi nel Contado Aretino l'anno 1381. il dì 29. Marzo (k); nel qual medesimo tempo, mediante un pacifico trattato, e con alcune capitolazioni, fu preso posfesso a nome della nostra Repubblica di Castelfranco di fotto (1). Quest' ultimo accrescimento di potenza siorentina l'anno vegnente 1382, fu avventurosamente seguito da un' Accomandigia in perpetus del Castello di Moggiona nel Cafentino (m), e da una resa capitolata della Rocca a S. Casciano (n). Ma qui si faccia facile passaggio a dare un celere accenno d'altri illustri acquisti, che ci vennero nel folo anno 1384., il quale farà (come ana che

(a) Ibidem Lib. I. dei Capit. a c. 148.

(b) Ibidem a c. 151.

(c) Ibidem a c. 8.

(d) Ibidem a c. 178.

(e) Ibidem a c. 11.

(f) Ibidem Lib. XXXII. dei Capit. a c. 459.

(h) Ibidem Lib. V. dei Capit. a c. 25.

(i) Ibidem Lib. E. Ser. Viviani a c. 103.

(k) Ibidem Lib. III. dei Capit, a c. 136., & 137.

(1) Ibidem Lib. XXXII. dei Capit. a c. 235., & 452.

(m) Ibidem Lib. VIII. dei Capit. a c. 199.

(n) Ibidem Lib. VI. dei Capit. # 6. 221.

che il seguente ) sempre celebre, e ricordato nei nostri Fasti, e Memorie. Nel contado d' Arezzo in un medesimo giorno 23. Dicembre s'annoverano i due possessi presi dalla Fiorentina Gente e sopra la Faltona, e sopra Castel Falcone (a); e questi poi furono il dì 26. dello stesso mese accompagnati dietro dall'occupazione della Terra di Lorenzano posta nel predetto Contado (b), quando quella ancor si gloriava che fosse stato ricevuto il dì 16 di quel mese in Accomandigia il Comune di Castiglione Aretino (c), e d'avere accolti il dì 13. come vassalli gli abitanti del Castello di Subbiano, esistente nel medesimo Territorio d' Arezzo (d): Nel mese di Gennajo dell'anno surriferito debbono quindi come assai pregiabili tenerse in rispetto altri tre acquisti fatti dal nostro Comune; cioè della Pieve a S. Stefano il di 6. (e), del Comune di Frassineto il di to. (f), e'l di tr. del Castello di Mammi (g); e non men degno si tiene quello di Frignana, ottenuto il dì 16. Febbrajo (b). In quest' anno similmente, sebbene se ne ignori il preciso mese e giorno, fu confeguito dai nostri il Castello di Chiaravalle (i); ma sappiamo di certo, che il dì 20. del medefimo Febbraio principiossi ad esercitare da essi il diritro di sovranità su'l Castello di Bagnone nel Contado d' Arezzo (k). Il Marzo però di quest'anno fù tanto copioso di nuovi aumenti alla Fiorentina Giurisdizione, che non è certamente da paragonarsi cogli altri . Il Castello di S. Firmina venne in nostro potere il dì 2. (1), e quello di Sarna il dì 4. (m). Vennero indi incamerati il dì 6. alla Repub-

(a) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 8.

(b) Ibidem a c. 11.

(c) Ibidem Lib. II. dei Protocol. a c. 32.

(d) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 5.

(e) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 13. 15., & 19.

(f) Ibidem a c. 3., & 23.

(g) Ibidem a e. 21:

(h) Ibidem a c. 3., & 23. (i) Ibidem a c. 74., & 84.

(k) Ibidem a c. 53.

(1) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 109.

(m) Ibidem a c. 88.

blica di Firenze il Castello di Pontenano (d); il Cistel. Bagnana nel Contado d' Arezzo (b), il Castello di Quarata efistente nel medefino Territorio (c), ed ( ivi pus re efistenti ) il Comune di Capolona, il Castelluccio (d), e Castiglione Fibocchi (e) ed il Comune d' Albagnano con altri Luoghi adjacenti (f). Per ugual forte s'impadronirono i Fiorentini il dì 7. di Castel Savorniano (g), come pure il di 8. del Castello di Giovi (6; e falendo indi al di 14. troviamo, che il Castello di Talla (i) e quei di Soana nella Valdipesa (k), di Sergine (1), d' Ama (m), di Sassa (n), come ancora il Comune di S. Alluce (o) si ridussero ad estere tutti insieme una sola ricchissima conquista, la quale nel giro d'una giornata su aggiunta alla grandezza del nostro Regno. Ad accumulare viemaggiormente il già occupato Territorio ayvenne in seguito il di 15., che si conquistasse la Terra di Giumpareta (p), il di 16. quella del Castello di Caprona nel Contado d' Arezzo (q), e nel dì 21. quella di Catenaja (r). Non poche furono dopo alcuni giorni le dilarazioni del medesimo Dominio il di 29., per aversa foggettato i Fiorentini Castelfecco (s), il Castello del

(a) Ibidens Lib. III. dei Capit. a c. 49.

(b) Ibidem a c. 53.

(c) Ibidem a c. 44.

(d) Ibidem a c. 61. 0 62.

(e) Ibidem a c. 67.

(f) Ibidem a c. 101.

(h) Ibidem a c. 77.

(i) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 80.

(k) Ibidem a c. 48.

(1) Ibidem a c. 137.

(m) Ibidem a c. 93.

(n) Ibidem a c. 88.

(0) Ibidem a c. 84.

(p) Ibidem a c. 97.

(q) Ividem a c. 58.

(r) Ibidem a c. 104.

(s) Ibidem a c. 109.

Tegoleto (a), e quello di Lignano (b). Da questo tempo in poi la prima nuova Signoria dei Fiorentini in questo medesimo anno fù quella, che esercitarono il dì 6. Maggio topra il Castello di Capraja (c), di poi vennel' 'altra, per volontaria donazione dei Castellani, sopra il Castello di Beccona il di 30. Giugno ch' era del Conte Mess. Gio. Alberghettini di Faenza (d), e finalmente il di 15. Ortobre l'ultima sopra Gello nel Contado d' Arezzo (2); e con questa dentro il giro di circa dieci mesi trovaronsi i nostri, in conseguenza di loro raro valore, arricchito ed amplificato il Contado di trenta più e Luoghi, che prima non eran giunti a possiedere. Quanto maravigliosa cosa può essere iembrata peravventura a molti, che nel folo anno 1384. la fiorentina prodezza abbia con singolar prosperità accumulati i suoi acquisti di molte Terre, Villaggi, e Castelli della Toscana, altrettanto di stupore potrà arrecare a chi legge, che non meno prosperoso sia stato l' anno seguente 1385, per la dilatazione del medelimo imperio. La raccolta, che quasi fuggendo con la penna sarò qui per fare dei fatti relativi allo scopo presente, dovrano persuadere i più riottosi e mal animati contro il merito, e la gloria della nostra Nazione. Di quest' anno pertanto s' incontra in primo luogo la ricordanza, che il Comune di Firenze facesse il ragguardevole acquisto il di 4. Febbrajo del Castello di Monte Verde nel Contado d'Arezzo (f), e che nel di 6. Marzo i Sigg. Tolomei di Siena si dessero alla nostra Repubblica in Acomandigia perpetua (g), conforme portava l'uso di quei tempi. Devonsi pure confessare per rispettabili altri due acquisti nel medesimo mese; uno dei quali appartiene al Comune d' Accola, e ad altri Luoghi da questo dithe state of the s

(a) Ibidem Lib. III. dei Capie. a c. 128.

(b) Ibidem & c. 109

( ) Ibidem Lib. I. dei Capis. a c. 58.

(d) Ibidem a c. 63.

(c) Ibidem Lib. III dei Capitoli a c. 2.

(f) Riformag. Lib. III. dei Capit. a c. 39 & 40.

(g) Ibidem Lib. I. dei Capit. a c. 76.

pendenti avvennuto il di 29. del fuddetto mese (a), o l'altro rifguarda la Terra di Calcina nel distretto Aretino (b). Concorrono similmente ad accrescere le dilatazioni del nostro regno Repubblicano in questo medesimo mese ed anno l'occupazione il di 15. della Terra d' Ama (c), della Terra d' Uliva, (d) il di 21., del Comune di S. Fiorenzo (e) il dì 25., del Comune di Cerignone nel Contade Aretino il di 27. (f), contando anche quella del Castello di Carda (g) il dì 19. dello stesso mese. Molte più son quelle poi, che si scorgono ricorrenti nello stesso giorno 29. di Marzo, le quali decidono più che abbastanza del politico senno, e della fortuna ancora dei nostri Fiorentini; e di queste la prima à il suo rapporto al Villaggio di S. Zeno nel terricorio d' Arezzo (b), e le altre al Castello di Pomino (i), al Comune di Molinella (k), al Castello di Monte sopra Rondine nel Contado d' Arezzo (1), al Castello di Capo di Monte (m), e finalmente ai Castelli di Toppoli, e della Trappola manifestamente si riferiscono (1). Rimangono oltre a ciò da accennarsi altri tre acquisti fatti dai Fiorentini nel medesimo giorno e Contado Aretino, e sempre nell' anno 1385.; cioè sopra il Castello di Rondine (1), sopra la Terra del Vignale (p), e sopra il Comune di Fontiano (9). Nel corio di questo stesso anno debbono per giun-

( ) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 132.

(b) Ibidem a c. 39.

(c) Ibidem a c. 93.

(c) Ibidem a c. 104.

(e) Ibidem a c. 109., & 112.

(f) Ibidem a c. 113.

(g) Ibidem a c. 163.

(h) Ihidem a c. 136.

(i) Ibidem a c. 143.

(k) Ibidens a c. 136.

(1) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 127.

(m) Ibidem a e. 132. & 164.

(a) Ibidem a c. 147.

(c) bidem a c. 118. (p) bidem a c. 132.

(9) Ibidem a c. 136.

14 effer contati altri aumenti di Signoria, che vennero aila nostra Repubblica quando se le sottopose Castel Mienano il dì 18. Maggio (a), o allorchè il dì 30. Agosto fu unito al rimanente del Dominio Fiorentino il Castello di Corzano nel Casentino (b). Ma trattandosi di questo medesimo mese d'Agosto vi sono da aversi in conto rre folenni Accomandigie perpetue alla grandezza del nostro Comune, una cioè del dì 3. fatta dai Sigg di Pietramala del Castello della Montanina (c), una altra stipulata il dì 7. dai Conti di Montedolio (d), e la terza eseguita il di 28, dai Conti Barbolani del loro Castello di Monrauto (e). Successivamente senza uscire dall' anno 1385. s'incontrano felicemente ottenuti dalla fiorentina accortezza altri acquisti , e fra essi deve preferirsi quello del Castel Folonica il di 29. Novembre (f), ed altri quattro confeguiti dentro il mese di Febbrajo. Tre di questi appartengono a Castelli esistenti nel Contado Aretino avvenuti in un medesimo giorno 4. del predetto mese, c Sono sopra il Castello di Palazzo del Migliore, datosi alla Repubblica con alcune capitolazioni ed accordi, il Castello di Latignano soggettatosi con simili condizioni, ed il Comune di Branciolino, che per mezzo di uniformi concordati pacificamente s' arrefe come i due precedenti (g); ai quali si faccia l'aggiunta del Gastello di Monte Giovi, di cui s'impadronirono i nostri per giusti titoli il dì 23. similmente di Febbrajo (b). Non terminarono quì però gli avventurosi avanzamenti nostri; poichè se ne trovano fatti altri tre nell'anno 1386.; uno cioè a dire il dì 11. Dicembre consistente in alcuni patti e capitoli per l'acquisto pacifico di Lucignano (i), il secondo rifguar-

(a) Ibidem Lib. III dei Capit, a c. 160. (b) Ibidem Lib. I. dei Capit, a c, 116.

(c) Ibidem a c. 132.

(d) Ibidem o c. 123.

(e) Ibidem a c. 119.

(f) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 154.

(g) Ibidem Lib. HI. dei Capit. a c. 39., 6 41.

(h) Ibidem a c. 36.

(i) Ibidem Lib. II. dei Protocolli a c. 10., e \$7.

sguarda un Accomandigia dei Conti di Monte Feretro il dì 18. Giugno (a), ed il terzo un altra Accomandigia del di 31. Gennajo del Castello di Canziano de' Gabbrielli di Gubbio comprende (b). Sebbene non debba qui palsarsi forto silenzio il occupazione e dominio su'l Comune di Partina dell'anno 1389. (c), ne tanpoco l'Accomandigia perpetua stipulata con la Repubblica dai Conti di Battifolle il di 29. Ottobre 1393 (d), non si dia a credere però il discreto nostro Leggitore, che vogliansi in questo medefimo luogo produrre ad uno ad uno secondo l'ordine dei tempi tutti gli accrescimenti avvenuti negli anni posteriori, principiando di nuovo dall'anno 1400. fino all' estinzione del Governo Repubblicano; poiche sappia ognuno, che il maggior numero dei sopradetti è quello, che vi rimarrebbe da raccontare; e tale certamente sarebbe, da cimentare l'altrui sofferenza nella lettura d'una Disserrazione, a quale da assai più angusti confine circondata effer deve, di quel che fi potrebbe permettere ad uno Scrittore se si trattasse di radunare con particolar Opera tutte le memorie attinenti a questo, e ad altri articoli di patria erudizione. A maggior abbondanza delle gloriose nostre ricordanze aggiugnere quì dobbiamo di quelle molte alcune altre poche, che, quasi sfuggireci dalla penna, quando in accenno si raccontavano poco avanti gli avvenimenti dell'anno 1384., ci ritornano ora presenti alla memoria, e le giudichiamo degne perciò d'essere rammentate. Il Comune di S. Luzio fu uno di quei nuovi acquisti ch' aumentarono i Fiorentini il dì 7. Marzo 1384. predetto (e) alla grandezza del loro Dominio; ed a questo ne vennero dietro altri due il giorno dope, 8. Marzo; cioè del Comune di Monte Castro (f), e del Castello di Petroguano (g). Nel Contado

(a) Ibidem Lib. I. dei Capit. a c. 135.

(b) Ibidem a c. 141.

(c) Ibidem Libro delle Provvisioni a c. 396.

(d) Ibidem Lib. I. dei Capit. a c. 206.

(e) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 64., & 84.

(f) lbidem Lib. III. dei Capitoli a c. 72.

(g) Ibidem & c. 74.

tado d' Arezzo il Castel Vogognano si ridusse parimente alla nostra soggezzione il dì 16. dello stesso mese (a), nè tardò guari ad arrendersi al valore fiorentino il Castello d' Uliana, il che avvenne il dì 21. (b). Il Castello di S. Mamma posto nel distretto Aretino il giorno 21. d'Aprile foggiacque alla prodezza della nostra Nazione (c), e la Terra di Pezza il dì 16. Giugno di quel medesimo anno si ridusse, come tutti gli altri Luoghi conquistati, ad essere il soggetto della fiorentina magnificenza (d). Ma una volta ferva per intendere la vastità molto maggiore di quel che abbiamo finora fomministrato in accenno, che volendo discendere fino ai tempi ultimi di Repubblica; e comprenderne di più dai suoi primi principi la totale estensione; sono circa dugentocinquanta gli acquisti ottenuti in diversi tempi, di cui non s'è fatta menzione, nella guifa che avrebbesi potuto eleguire sù le tracce sicure delle nostre Riformagioni. Dall' aver i nostri Fiorentini, mercè l'ingegnosa loro condotta e studio, ampliato il Dominio della Nazione discese quell'uso, che per trionfo nostro persevera almeno in parte anche al presente; di venire i Casselli sottoposti ad offerir tributi il di festivo di S. Gio. Batista nel suo Tempio, e fingolarmente quei Cerj, i quali in varia foggia un tempos ed adorni furono di poi convertiti in tanti Carri e Barelle a sola pompa e spettacolo del popolo. Erano questi una volta in gran copia; come l'attesta Gregorio Dati (e), e ciascheduna di queste macchine esibiva espressa l'Infegna del Castello, che portava l'offerta. Di tanto numero non sappiamo d' onde sia avvenuta una gran diminuzione ai giorni nostri; poiche dei Carri (oltre quello, detro di S. Giovanni, dei Sigg. di Zecca, e della Repubblica (f) ) foli quattro ne sono restati, i quali si mostrino a processione in quel giorno solenne; cioè Fu-C 2 .

(a) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 168.

(b) Ibidem a c. 104.

(d) Ibidem & c. 26.

<sup>(</sup>c) Ibidem Lib. III. dei Capit. a c. 32.

<sup>(</sup>e) Storia Lib: VI. a c. 86. (f) Vedi la Tav. XXIV.

cecchio, Montopoli, Montecatini, e Barga ( il di cui Carro e Torre sovrastante dicesi dal volgo Montevarchi (a); e nei tempi indietro vedevasi quello ancora di Pescia, quando non era stata all'onore di Città sollevat ta (b). Lasciati però indietro tutti gli altri argomenti, che persuader potrobbono l'eccellenza dei Fiorentini nel ben governarsi, sa ora di mestieri che altrove sia indiritta la penna per dimostrare quel raro pregio, di cui so-

pra si promesse di far parole.

Che la nostra Toscana favella; non esaminando adesfo il valore del greco, e del latino parlare; fia quella unica da gran tempo, la quale sembri fatta al trionfo della più nobile, e maestosa eloquenza, sarà da quel solo certamente negato, che non n'abbia giammai appresa la insinuante forza, la ricchezza delle voci, l'armonia dei periodi, e tant'altri pregj, che appena si contano. Del rimanente chiunque abbia intrapreso a prevalersene. dappoiche ebbe la mente ripiena, e fornita di vaste cognizioni, s'è egli aperto un adito incredibile a guadagnarsi lo stupore, e gli affetti universali. Si produchino perranto a conferma del nostro proposito quei più illustri faggi di fiorentina facondia; per cui si resero i nostri scrittori incomparabili , e foli padroni per tutto il suolo Toscano. Quando altri moltissimi ci mancassero il solo Giovanni Boccacci sarebbe oltre misura bastante di quella verità a far prova, che ci siamo costituiti a dimostrare. Nè qui certamente voglio far servire al grand'uopo l' esposizione di tutte le opere da esso scritte nel nostro volgare, le quali, avvegnachte elegantissime, non mai debbono però mettersi a fronte con qual suo celebratissimo, Decamerone, per cui si procacciò un nome immortale, e la gloria di non avere avuto egli mai uno scrittore secondo, che lo sapesse da vicino emulare, non che foverchiarlo, e contendergli il legittimo possiedimento delle sue laudi . Trovasi infatti in questo suo parto di preclarissima mente l'aggregato di tutte le grazie Toscane

<sup>(</sup>a) Vedi la Tav. XXV.

<sup>(</sup>b) Vedi la Tav. II.

ne pitture vivaci, e maestrevolmente colorite, condotca felicissima di foggetti, che vi fanno la loro fulgida comparfa, ienza errore di caratteri, lungi dalle incoerenze, o dalla superfluirà delle parole, e dei sentimenti ; e quel linguaggio, che prende il cuore, che riempie di soave armonia le orrechie, che invita con segreto incanto a rileggerlo senza mai saziare i leggitori, sono le qualità più degne con infinite altre, che lo rendono sopra tutte le italiche, e toscane penne, e lingue, avvegnachè riverite, il primo modello, e'l più raro pegno di nostro purgatissimo idioma. Fosse pur egli stato nel fare altra icelta d'argomenti onestamente avveduto! Che non avrebbe ora la giusta taccia dei buoni, per cui, se non al forbito serivere, alla sua onoratissima memoria s' è procacciata nondimeno una opposizione, che non si potra giammai togliere, o per avventura diminuire. Sembreranno forse, ad un così chiaro lume e confronto, opachi quafi ed offuscari tutti quegli altri objetti, ed esemplari di nobilissima eloquenza, che dovransi ora da me con rapido stile rammentare : ma non perciò la ragion vuole, che siano passati fotto silenzio; poichè degni sono d'esfere in vaga foggia mostrati, come quegli, che nulla tengono di comune a molti, o di volgare. Coluccio Salutati possiedeva una facondia epistolare, energica, profonda, e così ben lumeggiata quando scriveva a nome della nostra Repubblica ai Principi, che si risguardavano le sue lettere con timoroso rispetto; e fino a tal segno dei Visconti di Milano, che formidabili affai più loro si facevano, per propria confessione, di quel che gli avessero potuti atterrire gli eserciti stessi dei Fiorentini, che si fossero colà improvvisamente avvicinati. Alla classe degli uomini eloquentissimi, e superiori ad egni eccezzione debbono aggiugnersi Francesco da Barberino, Cristofano Landini, Baccio Cavalcanti, Alessandro Bracci, il celebre Segretario Niccolò Machiavelli, Marcello Adriani, e Gio. Batista suo figliuolo, impiegati ambedue a maneggiare con la loro dotta eloquenza a lungo tempo molti affari del publico Governo; e finalmente negli anni a noi più proffimi il bello, e fignificante, e perinafivo parlar Tofcano spicco mirabilmente in quel Piero Vettori, che fu un

chiarissimo Professore nella sua etade di Greca, e di Lis tina Eloquenza; e nel Cavaliere Leonardo Salviati , la di cui copia, piena di vezzi, divenustà, e di forza nello scrivere si mette dalla maggior parte dei Professori al pari di Tullio gran Padre della Romana facondia. Questa similmente può ravvisarsi per luminosa e ricca dei propri suoi caratteri nell'Istoria, le di cui eccellenze spiccarono mirabilmente nelle persone celeberrime di molti nostri Cittadini. Non proporrò come modelli d'eloquenza in questo genere Ricordano Malespini, Giovanni, Matteo, e Filippo Villani, Marchionne di Coppo Stefani, ed altri Cronisti antichi, la di cui frase potrebbe per avventura sembrare ad alcuni stucchevole; sebbene degna d'approvazione e di fede sia per la sincerità, e rarità dei racconti delle vetuste memorie : ma non mi si potranno perè rifiutare senza ingiuria i meriti singolari di Bernardo Rucellai, di Gino Capponi, e di Neri Capponi suo figliuolo, di Matteo Palmieri, del Santo Arcivescovo Antonino Frilli, di Gregorio Dati, di Jacopo Bracciolini detto il Poggio, d'Andrea Cambini; che dell'origine dei Turchi scrisse la storia; di Niccolò Machiavelli; di Fra Leandro Alberti; che fù imitatore di Pausania; di Francesco Guicciardini, di Jacopo Nardi, di Gio. Barista Giambullari, di Benederto Varchi; di Gio. Barifta Adriani, di Michele Bruto, d'Agnolo Poliziano Autore della Congiura dei Pazzi, e di quarant'altri e più, i quali avvegnache si passino ora per brevità sotto silenzio, sono però celebri, e per le mani di tutti, come i poco avanti accennati, con gran riputazione e piacere letti e commendati:

La facilità dello stile; la proprietà dell'epressioni con tutto il rimanente, che può appartenere alla facondia, così nella Storia come in tutte le altre maniere di scrivere e di parlare, m'avvisano ora a non dover trasseurare una delle più brillanti prerogative, che a noi mai possino appartenere; e voglio dire di quel poetico brio, e surore, che in forza d'una ridente, pronta, e calorosa fantassa nelle menti nostre s'è risvegliato in straordinaria guisa in tutt'i tempi, ed ha prodotte elegantissime opere a diletto, e prositto immenso degli una

mini. Dai più lontani secoli raccogliere si ponno storici monumenti di sì fatto valore rispetto ai più chiari Versificatori della nostra Nazione. Quel Claudio Claudiano, che in versi latini con somma approvazione scrisse del Rapimento di Proserpina, ed altri Poemi ugualmente nobili, e felici publicò ai suoi tempi, da Firenze traeva l'origine, ed i natali. La di lui morte avvenuta in Roma circa l'anno di Cristo 420., e'l suo Mausoleo eretto in quella Metropoli furono onorati di Serto. e di Simulacro in premio della sua eccellenza nel poetare. Dante Alighieri, l'Autore da per tutto rinomato della Divina Commedia, non ha d'uopo che da altri, che da stesso venga applaudito per sommo esemplare. La gravità della frase, la nuova invenzione, la grandezza delle imagini, la stupenda facilità delle similitudini, e'l profondo sapere con tante altre bellezze, che vi si ravvisano, lo fanno degno d' una sempiterna memoria, e d'esser egli, dopo la morte in esilio da questa Città, per decreto publico della nostra Repubblica coronato in simulacro nel Tempio di S. Giovanni. Francesco Petrarca, tanto famoso pe'l suo Canzoniere, si guadagno per questo mezzo sotto il Papa Benedetto XI. ad istanza di Ruberto Re di Sicilia, d'essere con solennissima pompa ed apparato dal Senatore Conte Orso dell' Anguillara con corona d'alloro infignito nel Campidoglio Romano, Francesco Landini, quantunque privo di luce, valoroso però come nella musica, così e molto più nella poesìa, fu premiato per questa di poetico Lauro in Venezia per mano del Rè di Cipro. Coluccio Salurati, di cui ad altro icopo fecesi di sopra menzione, nella nostra Chiesa di S. Romelo per publico editto si coronò dopo morte. Francesco, detto per sopranome Serpetraccolo, consegui in Roma come il Petrarca i medefimi onori di Laureato Poeta. Fazio degli Uberti Autore rinomato del Dittamondo, e Carlo Marsoppini per sanzione della publica Potestà con festive onorificenze ricevettero in questa Città come illustri Vati una medesima Ghirlanda ; e Bernardo Bellincioni in Milano, e Zanobi Strada in Pifa ( e questo per mano dell'Imperadore Carlo IV. ) furono dei nostri gli ultimi due, che compirono il numero dei Dieei Laureati Fiorentini; i quali non faranno giammai e pe'l numero, e per la nobiltà dei pensieri, e per la vivacità dell' estro da locarsi a comparazione con tutti quegli, che vantar possino l'altre Città Etrusche. Di quegli poi, i quali, sebbene non fiegiati di poetico serto, hanno mostrato però un valore, d'essere al pari dei già descritti confacrati all'immortalità d'una medesima fama, è tale e così numerofo lo stuolo, che appena se ne possono con corrente stile raccogliere i più ragguardevoii , che fiorirono negli andati tempi. Egregi furono Guido Cavalcanti, Giovanni Boecacci, Francesco Sacchetti, Guido Guinicelli Precettore di Dante, Sennuccio del Bene, Agnolo da Firenzuola, Ugolino Verini, Girolamo Benivieni, Giovanni Rucellai Poeta Tragico, Lodovico, Viacenzio, Guglielmo, Niccolò, e Gismondo Martelli, Francesco Grazini detto il Lasca, Gio. Batista Strozzi Poeta Lirico, Antonio, e Luigi Alamanni, ed altri, che non debbano quì per brevità rammentarfi. Per compimento d'elogio noftro, tanto fastoso, altrettanto veridico, sono d'avviso, che molto debba aversi in considerazione quel facile trasporto di verseggiare in ogni genere di persone, le quali fenza soccorsi d'erudizione, e di lettere, e condotte soltanto da geniale nativo furore all' improvviso poetare, ci danno a conoscere, che in noi opera mirabilmente una imaginazione chiara, distinta, e vivida, la quale se dalla luce della dottrina, e dei presidi della universale erudizione fosse sollevata, che non sarebbe atta a produrre di magnifico, e di maraviglioso? Ma la strettezza presente vuole che si dicenda dalle scienze a trattare delle Arti liberali, le quali magnificano del pari la noifra Fiorentina Nazione sopra tutte l'altre.

L'arte nobile, e magnifica della Scultura o non era giunta prima del fecolo ottavo a quel finimento, a cui venne di poi mercè l'accuratissimo ingegno dei Fiorentini, o se vogliasi pur anche accordare, che in quei rimorissimi tempi avesse il suo più persetto vigore, ell'è cosa fuor d'ogni dubbio però, che in conseguenza delle scorrerie delle barbare nazioni per l'Italia tutta ogni più bel sapere con la perdita delle Arti s'era dappertuta delse dissipato, e'l chiaro suo lume poco meno, che annina-

namente estinto, e perduto. La Scultura pertanto, come ogni maniera di modellare, e di gettare in qualunque materia le figure, verso l'anno 1230, più non si scorgeva, alloraquando il celebre Fuccio s'avantò il primo a risuscitarla da se solo. Fu seguito indi a non molto dal f-mobiliano Cione, getratore in argente; come ne fa ammirabile testimonianza quell' Altare la vorato nella medesima mareria, esitente e visibile nel di fellivo di S. Giovanni in mezzo al Tempio; ma la di lui torrendence abilità fu di poi emulata con maggior muestria da Giovanni d' Antonio Banchi. In quel tempo adunque, quando il rimanente dell'Italia giaceva nell'ofcurità di quefa be l'Arte, molti dei nostri valentissimi professori s'avanzarono di lor proprio insito talento a migliorarla viepiù ogni giorno, ed a creare sempre nuovi allievi, e propagatori di bravissimi artefici. In fatti la Scultura s' oslervò in progresso di qualche tempo ripig iare intieramente le sue antiche spossate forze per nuova opera di quel Luca della Robbia, di quell'inclito inventore della vetrina colorata nelle figure di terra cotta, di cui ora abbiamo, nostro malgrado, perduta ogni traccia per imitarlo. Non andò lungi, e di età, e di valore da Luca della Robbia Lorenzo Ghiberti infigne gertatore di figure in bronzo, Le sole Porte, che serrano di facciata al Duomo il nostro Battisserio parlano più che a sufficienza dell'infigne merito di chi le fece tanto degne d'effere locate, per detto enfatico del gran Buonarroti, all' ingresso del Paradiso. Non è però, che i nostri quasi contenti, e suzi di ciò, che avevano acquistaro in questa profossione si siano fermati a raccogliere gli applausi del mondo ammiratore del e pellegrine loro invenzioni, e non abbiano esti successivamente fatti maggiori progressi in ragione di quel tormentolo genio, che inceffantemente gli stimolava a cercare ulteriore perfezione. Filippo di Ser. Brunellesco dopo avere apparate in questa medesima Arte tutte quelle rare finezze, che ai tuoi tempi fi porevano dai più eccellenti Maestri insegnare in Firenze, di suo proprio istinto si condusse a lavorare con esimia perizia, siccome in bronzo, così in legno, ed in marmo per opera d'industriolissimo scalpello figure di vario genere,

nere, in quella forma che c' ha dato fingolarmente a ennoscere in quel Crocifisto, esistente anche a di nostri in una delle ampie Cappelle di S. Maria Novella, ch' è di Padronato dei Sigg. Gondi: la quale maraviglioia facilità di scolpire in legno, in marmo, ed in altre materie fu indi miglioraca dal celebratissimo Donatello, il di cui nome è di per se ftesso più che sufficiente, non che nel giudizio dei nostri Fiorentini, nel concerto delle più colre Nazioni dell' Europa, a risvegli re una idea, ed un sentimento che riempie l'anima di grandezza, e di flupore. Quanto divenne illustre il Donatello ai fuoi giorni nel formare per opera di ferri statue, gruppi, ed ogni genere di figure piene d'espressioni, e di disegno fino all'ultima forbitura, altrettanto fu vinto in abbellimento e perfezione da Antonio Rossellini, di cui mano è la diligentissima scu'tura al magnifico Mausoleo del Cardinal di Portogallo nella Chiefa di S Miniato al Monte. A render viemaggiormente compiuta questa nobile professione contribuirono in decorso d'anni, e Baccio Bandinelli e Bengenuto Cellini; di cui conserva fino a queai tempi la Spagna con alto rispetto un ammirabile Crocifisso icolpito in marmo, e la Città nostra nella publica Piazza rimira esposto un bellissimo Perseo di bronzo. Molti e molti più troverei da commendare uomini senza pari eccellentissimi Scultori, i quali moltiplicarono sempre gli avanzamenti grandiofi dell' Arte fino al principiare dello scorso secolo: ma i ristretri confini a questo primo soggetto di laude della nostra Patria, e l'essere io chiamato a contemplare un in gue unico e tolamente ammirabile da tutto il mondo, ma non mai intieramente imitabile esemplare dell' Arte medefima mi vietano affolutamente d'andare avanti. E non d'altri intendo qui di favellare, che dell' impareggiabile, e quali divino noftro Michelagnole Buonarrori, il più chiaro splendore della fiorentina maestà. e'l vanto più pomposo, che possiamo noi giammai opporce a confusione degli invidiosi delle nostre grandezze. Questi al cerro, non foilevo unicamente gli sguardi all' opere dei suoi peraltro degnissimi maestri, e coetanei. ena proponendofi, fornito d'un insita quasi abilità nell' apoprare lo scalpello, di gareggiare con la natura seppe

con sbigottimento universale ritrarre nelle figure ignude, formate da duro marmo, i muscoli, le giunture, i nervi, la pelle, e con una morbidezza inesplicabile, fin anche la carne. Parlano abbondevolmente a di lui sempiterna laude, ed insieme a mio favore, tutte quelle statue, che sparse sono in Firenze; e quelle sopra tutte l'altre, che adornano e circondano i maestosi Depositi nella Real Cappella della Bassica Laurenziana. Ma sembra ora espediente all'indole del mio proposito, che sia fatto immantinente un facile passaggio da quest'arte a quella della Pittura, nella quale surono non meno valvrosi tanti e tanti, che nacquero sotto questo cielo benigno per segnalarsi in diverse etadi sopra tutt'i Popoli dell'Italia.

La maestria pertanto di rappresentare al vivo e naturale con colori, e pennelli da quello stato di vetusta perfezione, come si crede che fosse nel Secolo VIII, ebbe una medesima avversa sorte come la Scultura, la quale avvenne certamente per opera delle stesse infauste cagioni. Era questa nell'anno 1240, da lunghissimo tempo in Firenze, e per tutte l'Italiane contrade ridotta ad una estinzione, e dimenticanza compassionevole, allorchè Giovanni della Famiglia dei Cimabui di suo proprio talento e passione, e per continuo studio la fece rivivere, e ne propose con gran festa e letizia del popolo fiorentino la prima volta al pubblico un esemplare in una Tavola esprimente una B. Vergine, che si vuole per tradizione che quella fosse, la quale si conserva, tuttora nel Tempio di S. Maria Novella dentro la Cappella dei Rucellai. Altri saggi successivamente di nuove dipinture produsse il prode Cimabui, che si riscontrano quà e là per questo nostro Paese sparse, e locate; e que-Ri soli a giudizio di chi ben le cose giudica e comprende potrebbono formare un argomento illustre del valore fiorentino in rapporto ad un arte già annichilata nel mondo, e riprodotta poi da un solo nostro Cittadino. Ma siccome nell' ordine invariabile delle nascoste cagi ni si preparavano le glorie più fastose, di cui adesso andar noi possiamo lieti, ed appagati, così a simiglianza di ciò che avvenne alla Scultura quelle prime tracce del Cimabui

furono quasi altrettante vigorose semenze, che contenevano tutt' i pregi e perfezioni della pittura, le quali per opera di valentissimi uomini andarono poi tratto tratto syiluppandosi fino alla suprema altezza e dignità di quest' Arte. Sembrò certamente, che tutti a gara cofpiraffero a darle accrescimento e splendore, sebbene hari in diversi tempi: ma infatti altro non fu quelto, che un ammirabile risultato di tanti ingegni felici, intefi rutti a dare il maggior possibile ingrandimento alla medenma pittura ; il che però dimofira à chiara luce quanto e quanto siano stati in ogni tempo i nostri da incomparabil genio condotti, quando si proposero di poggiare co loro iguardi e generofe esecuzioni al più sublime segno delle loro bellissime idee. E che ciò sia il vero, Giotto nato l'anno 1276, al ievo del Cimabui aggiunse alla maniera del maestro la gravira, e la forza: Tommaso sopranominate il Giottino, che p co dopo fiorì in questa Patria, come tutti gli altri che faremo in feguito per rammentare, accrebbe alla Pittura l'unione ve le proporzioni; Dello la venustà, e le grazie; Masaccio le mosse, e la vivacità; F. Giovanni Religioso di S. Domenico di Fiesole la maestà, e la riverenza; Benozzo Gozzoli l'invenzione; Domenico del Grillandajo il musaico: Filippo Lippi i panneggiamenti diligentissimi, e le acconciature di testa ricche, e bizzarre; F. Bartolomeo Domenicano di S. Marco detto volgarmente il Frate apportò a quest' Arre una così rara maestria di vaghissimo colorito, che Raffaello da Urbino, e Michelagnolo Buonarroti lo stavano a vedere per lunghe ore, quando coloriva, con estrema maraviglia ed attenzione. E che non fece poi a vantaggio della pittura Audrea del Sarto? la di cui facil tà di rappresentare al naturale con vive micchie ed esartissimi contorni le figure, quanto è stata da tutti avuta per forprendente, altretranto fu creduta sempre impossibile ad imitarsi. Quello, che in varie guise operarono da generoso desio stimolati ad objetto di nobilitare la professione i fin qui mentovati gran maestri non fu certamente di minore estimazione degno, ne tanpoco men vario in moltissimi altri del pari celeberrimi, quali a voler tutti commendare, e'l loro respettivo carattere far notare farebbe impegno di troppa proliffità, no perciò confacente all'angusta limitazione di questo mio dire. Non sembra p rò che debba so passare sorro silenzio l'eccellenza del prode Michelagnolo Buonarrori, la di cui esi nia perizia nel ritrarre in tavole cammina de passo uguale con quella veramente maestrevole di scolpire in marmi, di cui abbitino poco avanti fatta onorata e degna menzione. Quello, che più d' ogni altra prerogativa nel Buonar oti richiede, ad efaltazione del Fiorentino name, d'effere ben confiderato rifguarda fenze dubbio l' accoppiamento rarissimo, che fa stupire, d'effer Egli stato portentosamente virtuolo e franco, ed impareggiabile così nella Scultura, come nel dipingere, e d'avere unite eziandio a tutto questo un maestoso valore d'ingegnosissima Architettura, nella guisa che diviseremo a suo luogo. In rapporto alle opere divinamento espresse da Michelagnolo non occorre che da me sia tesfura una minuta, ed accurata natrazione, dovendo per noi effer certiffimo pe'l suffragio ed applauso universale. che siano quelle pervenute a quel colmo di perfezione. di cui maggiore non possa, e dai nostri presenti, e dai Suturi deliderarli . Il folo suo Giudizio Universale rapprefentato con felicissima fantasia, con caratteri di figure acconci al gran loggetto, energici, moltiplici, in ordinatissima distribuzione locati, come si vede nella Cappella Sistina di Roma, si può meritamente proporte con tutti gli altri annessi di quel vasto prospetto come l'esemplare il più ricco, e'l più copioso di chiunque brami farsi con progressi celeri un egregio dipintore.

Dopo aver io parlato in accenno e quasi alla sfuggita delle due liberalissime arti, nelle quali i nostri Fiorentini hanno somministrate al mondo le più splendide
prove di valor singolare, vuole adesso l'ordine in principio da me stabilito, che si favelli dell'Architettura,
la di cui chiarezza, come di tutte le altre intorno al Secolo XIII., così in Firenze, altrettanto in ogni parte dell'
Italia era affatto spenta, ed annichilata. Ma in quella
maggior calamità dei tempi, e nella più oscura barbarie
appena si giugne a comprendere in qual modo la prodezza dei siorentini ingegni si conducesse a disotterrare

dai cupi fondi dell' ignoranza l'antico di lei luftro, e bellezza, nella guisa ehe si cominciò allora ad eseguire. Andrea di Cione detto per soprannome l'Orgagna, che Vivea in quegli anni compassionevoli, per una sua indufire avvedutezza del tutto analoga a quella di Fuccio. e del Cimabui in corrispondenza della risuscitata Scultura , e Pittura, prese il primo a rifarcirne le gravissime perdite, che s'eran sofferte per vizio dei passati tecoli. e fatto egli faggiamente animofo, fenza precedenti tracce, intraprese ad inalzare la superba mole di quella gran Loggia, la quale anche al presente si contempla con ammirazione degli esteri, e dei nazionali come uno dei più fastosi ornamenti della Piazza detta del Granduca, e di tutta la Città nostra. Dopo quest'illustre valentuomo riftoratore di quanto era stato smarrito nella prefata professione vennero dierro negli anni posteriori altri diligentissimi, ed al fommo industriosi nostri Cittadini, che le resero intieramente le antiche sue forze, magnificenze, e bellezze, aggiugnendo, emendando, togliendo, e migliorando che che mai sembrasse loro più confacente alle idee d'un più purgato disegno, e delle più giuste proporzioni: il che per avventura non era stato trovato nei primi getti d' Architettura fatti dall' Orgagua. Filippo di Ser. Brunellesco Lapi dette a conoscere l'alto suo valore, e smi-Surata abilità di sovrano architetto quando fece sorgere a tale altezza l'enorme cupola della nostra Metropolitana, che rende sempre attoniti, anche ai giorni presenti, gli spettatori più affuefatti a risguardarla ogni giorno. Ma di questo rarissimo genio, e celebratissimo Artefice ritornerà acconciamente un moltiplicato e sempre degno elogio in altro luogo, e noi intanto avanziamoci a notare fuggiascamente alcuni pochi soltanto, protestandomi apertamente, che gli scarsi esempli da me addotti in confronto degli infiniti, che avrebbono potuto avere qui un dicevole e decoroso posto, ci stanno ora come un rapidissimo baleno in paragone d'una luce chiarissima, e permanente. Ne raccomanderò alla erudita attenzione dei Leggitori due soltanto, i quali furono nell' etade a noi men rimota i più benemeriti dell' Architettura; uno dei quali congiunse alla pratica e fedele esecuzione i canoni e le teorie dell' Arte medesima costanti, e sicure; o voglio intendere di quel chiarissimo Professore Leon Batista Alberti, le di cui Opere al merito eccellente dell' Autore piena rendono la testimonianza, e la giustizia; l'altro poi su quell' immortale Michelagnolo Buonarroti, di cui su promesso di sopra che ritornati sarebbamo a fare una del pari onorissica ricordanza. Non su Egli meno in questa liberal sacoltà superiore ed impareggiabile, di quello che s'estimasse ai suoi tempi portentoso, ed insigne in quelle altre; ed i monumenti pubblici per suoi lavoro sermamente architettati, e stabiliti in Roma, ed in Firenze ne sono altrettante decisive dimostrazioni.

Le fino a quì addotte memorie danno manifestamente a comprendere, che il fiorentino ingegno per la ristorazione delle nobili Arti, e pe'l loro illustre avanzamento è stato vigorosamente spronato da occulto genio a toccare co' suoi prodotti lo straordinario, e l'eccellente. Ciò che da altre Nazioni, spezialmente dell'Italia, sia stato facto in questi medesimi generi per confessione uniforme degli intendenti, o è avvenuto in tempi posteriori alle chiarissime tracce dei nostri più luminosi inventori; ancorchè debba accordarsi che sia stato di perfezione uguale a quella dei Fiorentini valentuomini; o veramente non è mai pervenuto a quel segno di grandezza simile alla nostra; oppure anche rara cosa è sempre stata, che nelle altre Città fuori di Firenze abbiano fiorito, quantunque in ristretto numero, uomini celeberrimi, e stupendi professori delle predette Arti, laddove fra noi, oltre il principato dei tempi e la somma finezza delle opere, s'è ravvisata una tal copia e tanto indicibile, e nei medesimi anni, e per successione non mai interrotta d'uomini maravigliosi e di così fatti artefici, che non è stato da alcuno inteso giammai come da una fola Città, da non paragonarsi se non con gran sproporzione con altre Metropoli assai più popolose, e più ricche dell' Europa, siano usciti fuori tanti e tanti soggetti, potenti a chiamare gli stupidi sguardi verso di loro da tutto il mondo. Ma di questo a ragionare intraprenderassi dopo aver divisati, quasi alla sfuggita, altri princip) di fiorentina grandezza; ed è tempo perciò, che a

quei pregi di cuore ci rivolghiame col nostro dire. à quali non meno degli ornamenti della mente f pra tute i popoli dell' Italia esaltano i Fiorentini, e gli resero sempre segnalati e gloriosi. Moltiplici sono invero, e da non credersi a primo sguardo comprensibili dagli angusti termini che sono prescritti in questo luogo: magnificenza, liberalità, uno squisito sapere del bello, del buono, e dell'elegante con altre analoghe connessioni, formano quella veduta di spirito, che dicesi alla volontà appartenere, di cui ampiamente fornita comparve in tal carattere la nostra Nazione. Ma tutte queste, che chiamar si possono affezioni, o quasi proprietà d'un bel cuore non hanno soltanto un ordinato reciproco legamento fra loro, ma scendono altresì, e si riconoscono dipendenti da un comune principio, che le anima, e le rende attive, ed anche singolaci; qual principio altro non è, che la magnanimità, o con altri vocaboli l'ampiezza del cuore, i di cui uffizi sono la costante intrepidezza, la ma-

gnificenza, e la liberalità nell'operare.

L'argomento detro dai Loici d'induzione per dimostrare sì fatti assunti richiederebbe un apparato quasi immenso d'esempli, che fossero attinenti alla maggior parte dei nostri antichi Cittadini di tutte l'etadi, per spiegare il quale molto maggior ozio e luogo vorrebbesi, che questo ristretto della presente Differtazione. Tuttavolta si raccolghino i fatti più preclari, d'onde si dimostri il primo ufizio della mignanimità fiorentina; vale a dire la costante intrepidezza in tutte l' imprese, avvegnache malagevoli, Farinata degli Uberti, quel pertinacissimo Ghibellino nemico giurato del Comune di Firenze; come ciascheduno può sapere dalle nostre storie; con generole. e gravi parole fu il folo, che alla presenza di tutt'i capi di Parte Ghibellina nella Dieta d' Empoli distolle il maggior numero dal distruggimento della Città nostra: sebbene fosse allora esto, e'l suo partito vincitore dopo la famosa vittoria di Monte Aperto, ed i Fiorentini abbattuti ed umiliati all'ultimo segno. Aldobrandino Otbuoni con uguale eroismo non per altro si sostenne all' allettativo, ed offerta fattagli segretamente dai Pisani di quattromila Fiorini, affinche ditponesse gli animi dei

Sigg, in configlio a rovinare il Castello di Mutrone, che per aver egli compreso il profitto, che quelli n'avrebbono ritratto, e 'l danno all' opposto, che sarebbesi procacciaro alla sua Patria. Donato Barbadori celeberrimo giureconsulto spedito a Gregorio XI. mal prevenuto contro il nostro Repubblicano Governo, assinchè con la robusta fua eloquenza lo rimovesse dal fulminare gli anatomi, come già meditava, non si sbigotti già alla presenza e maestà di quel Pontefice di dichiarare, ed apertamente protestare di volersi appellare dall'ingiusta sentenza del Papa al giudizio, e tribunale di Cristo, alloraquando s'accorfe, che l'onore della Ratria, e la pubblica quiete del Regno, e dei suoi Cittadini si dovesse malamente cimentare a cagione d' una tumultuaria, e mal fondata sentenza. Bartolomeo Valori, incaricato dai nostri Ortimati d'una Legazione a Ladislao Rè di Napoli per negozi di pace ugualmente, che di guerra, rappresentò con libera, e franca allocuzione a quel Sovrano, che i Fiorentini sempre intrepidi con la medesima indifferenza avrebbero prese l'armi contro la sua Corona, come accettati avrebbono i trattati d'alleanza; aggiugnendo, che con altri foldati, che co' Napoletani avrebbe faputo la nostra Repubblica venire con esso alle mani, ogniqualvolta si fosse appigliato al partito di comandare contro di noi la battaglia. Neri di Gino Capponi somministrò un' illustre prova non meno di tutti gli altri, che si nascondeva nel suo cuore un indicibile fermezza, allorche rifiutò d'essere ascritto alla nobiltà Veneziana, con direche gli sembrava bastante gloria a premiare il suo valore l'essere Gentiluomo Fiorentino. Piero della stessa luminosa Schiatta de' Capponi nou si mostro alcun poco rispettoso, o esitante quando in faccia a Carlo VIII. lacerò in più pezzi alcuni Capitoli, ch' erano di gravissimo incommodo, e pregiudizio alla Repubblica, motreggiando la soverchia ingordigia di quel Monarca con dire ch' Egli noa essendo appagato di quel per altro giusto, e conveniente trattamento, per sperimentare le sue pretensioni desse pure nelle trombe, poiche i Fiorentini avrebbono dato immantinente nelle campane. Giuliano Gondi il seniore con alta fermezza ricusò, non per altra ragione d'accettare per

atto pubblico di Notajo una provvisione di trecento Fiorini annui destinatagli da Alfonso d' Aragona Rè di Napoli, che per delicatezza di patrio attaccamento, spiegandosi a chiare note, che non era lecito ad un Cittadino di libero Governo conservare dipendenza con Principi sorettieri, ed obbligarsi con essi in conseguenza degli asse-

gnamenti una volta accettati.

Da questi brevissimi tratti di storia, e d'esempli accennati soltanto potrà ognuno in alcun modo restare appagato di quale eccelso carattere abbiano data prova in tutt'i tempi molti e mosti Fiorentini quando s'è trattato di spiegare con l'opere il magnanimo loro cuore per sostencre le ragioni della Patria, la libertà del Regno contro gli attentati dei loro nemici, o contro la prepotenza dei Magnati, per la difesa di Parte Guessa; delle quali azioni nobilissime, e preclare sono pieni i volumi, l'antichità degli esempli è copiosa, e le voci e l'assezione, non che dei più dotti, della plebe è frequente e comune, la quale ne predica da per tutto, in stile, sebbe-

ne difadorno, le laudi.

Venghiamo ora a favellare dell'altro uffizio della magnanimità fiorentina, e intendo dire della magnificenza, e degli immensi dispendi conducenti a decorosamente farne mostra. Non è per mia elezione lo scopo presente di rammentare sotto gli sguardi dei Leggitori le pubbliche moit, l'eccelfe, e vaste fabbriche inalzate non meno al Divin Culto, che al civico splendore, a spese del regio erario, e per decreto dell'antico noftro Sena+ to i c voglio perciò porre davanti quelle magnificenze unicamente, le quali fono state perfezionate con la profutione dei privati Cittadini. E' malagevole affai, che fi prenda ad investigare da chi mai dei noftri antichissimi abitatori fossero erette le aliimme Torri; alcuni pochi miseri avanzi del'e quali si scorgono tuttora sparsi quà e là dentro il primo cerchio di Firenze; ne tanpoco dall' oscurità dei secoli prima del mille possiamo noi con bafrance luce cavar fuori i fondatori di tanti e tanti fublimi e ricchi edifizi, di cui in generale fanno menziane i nostri storici, quando scrivono di quella coranto lagrimevole devastazione leguita in questa Città l'anno 1248.

rer inaudito maltalento, e sevizie dei Ghibellini. Per quel fugace accenno, che ci somministrano gli scrittori il solo Palazzo, e l'adiacente Torre de' Tosinghi situata in Mercato vecchio da quella parte, che guarda in oggi di facciata la Loggia del Pesce, e un argomento, che ne conduce molto avanti la nostra conghierrura. Per detto di Ricordano Malespina, e di Gio. Villani eta l'una l'altra mole formata di quadrati, e di ben intagliati macigni, il di cui prospetto si mirava splendidamente arricchito di molti colonnelli di marmo, che con vaghezza, e. nobiltà insieme ricorrevano in quell'ordine d'architettura : l'altezza poi del medefinto Palazzo s' ergeva fino a braccia novanta e quella della Torre a braccia centotrenta. Un disegno autentico fatto a penna di questo prospetto, communicatomi umanissimamente dal nobile Sig. Cavaliere Anton Ruberto degli Ubaldini, e da me poi fatto incidere in rame (a), ci dà ad intentendere in alcun modo. che tanta e tale doveva estimarsi l'eccellenza del magnifico lavoro, quanto maligna oltre egni nostro pensare su giudicata la fierezza dei nostri Ghibellini, che l'atterrarono; come da tutti gli storici si detesta per tale. E chi non dovrà agevolmente pensare, che esistendo allora nelle nostre contrade un monumento così superbo di fiorentina grandezza, possieduto da una privata Famiglia, non fossero molti altri, i quali se non contendessejo per uguaglianza con questo, non gli fossero però molto inferiori? Altre famiglie ugualmente facoltofe, e da vasto genio animate al pari di quella dei Tofinghi fiorivano, e grandeggiavano in Firenze molto prima di quel tempo, quando avvenne l'accennata sciagura: e perchè non dobbiam credere che avessero le signorili loro abitazioni quei Magnati, e quei nobilissimi Cittadini, che tanto e tanto di loro stessi hanno fatto scrivere agli storici in rapporto alle loro virtudi e gesta esimie; le quali altro non sono finalmente, che altrettanti parti d'un animo similmente grande? E qui torna in acconcio che sia fatta menzione d'un altro monumento di fiorentina alterigia, ò per meglio parlare di fastosa magnificenza dei nostri antichi, il quale g 2

(a) Vedi la Tav. XXVI.

quale dichiara il costume d'aleune delle più suminose e potenti Famiglie di Firenze, la cui pompa si spiegava in maravigliosa guisa perfino dopo morte; e intendo di dire dei Lamberti, e dei Soldanieri. Questi per l'attestato di rutt' i nostri storici si sotterravano in vastl ed architetterrati sepoleri, e se ne adattavano i cadaveri sopra cavalli di bronzo dorato, ò come altri ci raccontano d' ottone gettato (a). Dei Soldanieri medesimi merita d'esser letto il frammento d'Ugolino Verino co' suoi elegantissimi versi, e tutte quelle memorie, che a questo propofiro sono state raccomandate alla posterità das nostri Cronisti più accreditati, che contar possiamo. Non è similmente indegna delle nostre considerazioni quella famosa Torre, detta volgarmente al Guardamorto; la quale s' ergeva fu'l canto degli Adimari all'altezza di centoventi braccia, e guardava la Piazza detta ora del Duomo; edifizio di ragione grandezza d'una privata Famiglia, e memoranda insieme in contemplazione della sfrenata baldanza degli empj Ghibellini, i quali nell'anno fudderto l'atterrarono furiosamente col rio disegno di farlo cadere sul sacro Tempio di S. Giovanni. Lasciate però in abbandono le troppo da noi rimote memorie, per non dovere applicarci a semplici conghierture scendiamo adesso a quegli anni, che sono da noi men lontani, ed a quei monumenti, che a perpetua gloriosa ricordanza zuttora sussistiono.

Lo Spedale di S. Maria Nuova è una delle vaste; e dispendiose fabbriche, che contar si possino nella Città nostra; all'erezione del quale dette incominciamento Folco di Ricovero Portinari, ed Egli solo vi consumò più di centomila scudi. Castello Quaratesi profuse del suo erario una simil somma, per malzare quel vago Tempio con tutte le adiacenze detto di S. Francesco al Monte, e vi condiziono un rispettabil sondo fruttisero di trentamila scudi per conservario. La nostra suburbana Certosa, ampiamente costrutta e riccamente dotata, altri non riconosce per suo Fondatore, che Niccola Acciajoli. La Badia di S. Bartolomeo di Fiesole sabbricata per lo stabili-

<sup>(</sup>a) Vedi la Tav. XII.

bilimento dei Canonici Regolati di S. Agostino, col disegno di Filippo di Ser. Brunellesco, fu opera magnanima di Cosimo de' Medici con la spesa di centomila seudi, alla quale se ne aggiunsero dal medesimo generosissimo Personaggio altre simili somme in tempi successivi per le costruzioni della Chiesa, e Convento di S. Marco, di ontello di S. Girolamo alle radici di Fiesole, della Libreria di S. Giorgio maggiore in Venezia ( quale prese a fondare per vincere il tedio del suo esilio ) e d' un comodissimo Spedate in Gerusalemme per ricevero de' poveri pellegrini, che si portano a visitare il S. Sepolcro, e gli altri Santuari di Levante. Esistono poi anche a' giorni presenti, e da tutte le parti di Firenze s'ammirano i poco meno, che innumerabili monumenti della medefima nazionale grandezza, e nei Luoghi Pii, e nelle Cappelle, e nei Palazzi, così antichi come recenti, e nei maestosi Templi; per le quali cose non solamente s'è aumentato al Paese splendore, vaghezza, e nobilissima dignità, ma s'è impressa altresi nell' animo degli esteri spettatori un alta estimazione della magnificenza dei Cittadini, toltochè siano stati informati che a sole spese di privati tesori abbiano avute queste bellezze la loro sustistenza. Pet dare un accenno assai lieve in confronto dell' ampiezza della materia la Cappella dedicata in S. Marco all' Arcivescovo S. Antonino fu eretta da Averardo d' Antonio Salviati; quella in S. Maria Novella col titolo di S. Girolamo dal Cavalier Niccolò Gaddi; in S. Spirito poi quel gran Coro, e Tribuna principale del Tempio fu opera d'immense profusioni d'un nobilissimo nostro Cittadino Giovanni dei Michelozzi; e passando ad altre Chiese primarie, la Cappella dell' Assunta in S. Croce ebbe il suo incominciamento da Gio Niccolini, e si termino con quell' eccellenza ch' ora s'ammira da Filippo suo Figliuolo: e quella di S. Andrea Corfini nel Carmine riconosce il grandioso suo essere dall' Eccellentissima Cafa Corsini. Son queste lavorate a statue, a bassirilievi di marmo, a pitture, e pietre dure d'ogni genere, con otrima architettura, e distribuzione tale di preziosissimi componenti, che piurtosto per lusto regio, che per genio di privata grandenza sembrano al presente stato condotte .

dotte. Per quello poi, che appartiene ai Templi, ne rammenteremo que foltanto, cioè S. Lorenzo, e S. Spirito, l'uno, e l'altro architettato dal celeberrimo Filippo di Ser. Brunellesco. E'il primo lungo braccia centoquarantaquattro, ornato di ben rilevate colonne con ricorrenze d'eleganti capitelli, di fregj, di mensole, e di cornici di pietra secena, con tutt'i suoi annessi d' una ben distribuita, ed ampia Canonica, di Libreria, e Sagrestia. Questo aggregato di grandi opere devesi tutto alla splendida largizione d'otto delle più ragguardevoli Famiglio Fiorentine, Medici, Rondinelli, Ginori, Lottaringhi dalla Stufa, Neroni, Ciai, Marteli, e Marignolli. L'altro rempio assar più ricco di pierrame del primo è lungo braccia centosessantuno; e questo pure, ed altre sue ugualmente egregie, e nobili adiacenze con dispendio affai maggiore furono erette da altri quattro illuttri, e facoltoti noftri Cittadini , Lorenzo Ridolfi , Bartolomeo Corbinelli , Neri di Gino Capponi, e Gregorio di Stagio Dati.

E chi poi potrebbe decorosamente magnificare il lusfo, e lo iplendore dei Palazzi di diporto fuori delle mura, detti volgarmente Ville, di cui un immenso numero forma lieta, e ridente corona, e nella pianura, e nelle colline d'intorno alla nostra sopra tutte l'italiche bellissima, ed ornatissimu Capitale? Il silenzio sopra quefo subjerto è al certo il più sicuro partito, per non cimentarsi con le laudi a favellar meno dicevolmente di quel che farebbe di mestieri alla dignità del medesimo, e per non render troppo pesante il mio partere all'umanissima fosserenza dei Leggitori. Io penso, che non meglio possino restar convinti dello spirito magnifico dei kiorentini, superiore a tutti gli Italiani, senza tanti studiati dettagli, e ben imaginate descrizioni d'eloquenza, che tutti coloro, i quali avvicinandofi a noi dalla strada d' Arezzo, alloraquando giunti fu quell' elevato colle detto l'Apparita, lungi da Firenze intorno a cinque miglia, scorgono con sorpresa estrema l'ampiezza di quella Valle, in mezzo di cui la Città è locata, e le frequentissime fabbiiche di campagna per tutto l'intorno con tal vicinanza fra di loro, che fillandovi fempre più le attonite pupille giudicano fovente molti, che tutta quella

vastità sia una Città sola, e che i ben coltivati campi, i vaghi colli, e le amene piagge non sieno, che altrettanti giardini frapposti, e corrispondenti alle innumerabili abitazioni di delizia, che ad essi loro quasi in un sol

punto di vista si parano d'avanti.

Non è per certo da aversi in minor pregio per decidere della fiorentina magnanimità l'altezza degli Ecclesiastici e temporali impieghi, verso i quali indirizzando i nostri le penetranti loro vedute giunsero per merito, per destrezza, e per cuor grande ad occupargli con universale stupore. Sono finora sette, che della Città nostra si contano esaltati al Soglio Pontificale di S. Piero: cioè a dire Leone X. della Real Cafa dei Medici, creato l'anno 1512.: Clemente VII. della medefima stirpe. eletto l'anno 1523 .: Pio IV. della stessa Agnazione, sollevato alla suprema Cattedra della Chiesa l'anno 1564.; Clemente VIII della Famiglia Aldobrandini, creato l'anno 1592.: Leone XI. similmente dei Medici, estatato al Trono Pontifizio l'anno 1605 .: Urbano VIII. della Cata Barberini, eletto l'anno 1623.; e Clementel XII. della Famiglia Corsini, eletto l'anno 1730. Ma parlando dei Cardinali, moltissimi s' annoverano delle più luminose Prosapie di Firenze, i quali fino dal Secolo XII. della Chiefa occuparono quell' eminente posto della Repubblica Cristiana, a gloria della nostra Nazione, il di cui onore e dignità persevera in alcuni anche ai giorni nostri. Pietro detto Igneo degli Aldobrandeschi, Monaco di Valombrofa, fu creato Cardinale da Gregorio VII. e Vescovo d'Alba uomo di santissima vira, la di cui memoria con pubblico culto si venera dai sedeli: del medesimo Istituto fu Bernardo degli Uberti, creato Cardinale da Urbano II. chiaro in vita e dopo morte avvenuta l'anno 1113., per molti prodigi, il di cui facro Deposito si venera in Parma, ove era stato Vescovo: Guido dei Bellagj, creato da Innocenzio II. l'anno 1138., il quale morì poi l'anno 1152.: Ugo Ricafoli creato da Aleilandro III. Diacono Card, del Titolo di S. Eustachio l'anno 1163.: Gregorio dei Conti Alberti, creato da Clemente III. l'anno 1190 : Ottaviano degli Ubaldini, creato Diacono Card. del Titolo di S. Maria in Via Luca da

Innocenzo IV. l'anno 1244., e morì nel mese di Marzo l'anno 1272. a tempo di Papa Gregorio X.: F. Niccolò Martini da Prato dell' Ordine dei Predicacori, Vefcovo di Spoleti, Vicario del Papa, e dipoi Vescovo Ostiense a Andrea Gini Malpigli, creato Prete Card del Titolo di S. Sufanna l'anno 1342, da Clemente VI, alle preghicre del Rè di Francia: Pietro Tornaquinci, creato Prete Card. il di 6. Settembre dell'anno 1366, da Urbano V.: Pietro Cortini Vescovo di Firenze, creato Prete Card. da Urbano V. in Monte Fialcone il di I. Giugno dell'anno 1369. del Titolo di S. Lorenzo in Damafo: Uberto dei Conti Bardi Arcivescovo di Pisa, creato Cardinale da Onorio II.: Agnolo Acciajoli Vescovo di Errenze. creato Prete Card. l' anno 1305. da Urbano VI. del Titolo di S. Lorenzo in Damaso: Ramondo Peruzzi, creato Cardinale in Avignone da Alessandro V.: F. Gio. Domenichi, dell' Ordine dei Predicatori Arcivescovo di Ragusi, creato Prete Card. del Titolo di S. Sisto da Gregorio. XII. l'anno 1408.: Fra Luca Manzuoli Generale dell' Ordine degl' Umiliati, indi Vescovo di Fiesole, da Gregorio XII. l'anno 1408, creato Prete Card del Titolo di S. Lorenzo in Lucina: Piero Accolti Vescovo di Città di Castello, creato Prete Card. da Giulio II. del Titolo di S. Eusebio: Benederto Accolti Arcivescovo di Ravenna. creato Prete Card. da Clemente VII. del Titolo di S. Eusebio; e dallo stesso Clemente fu creato Tommaso Ammannari: Bonifazio poi dello stesso Cognome fu creato Cardinale da Gregorio XII., ed un'altre Bonifazio Ammannati venne decorato della Porpora Cardinalizia da Gregorio XIII. nei tempi posteriori: Ottaviano Attaviani dal fuddetto Gregorio XII. creato Prete Cardinale l'anno 1408. : Alamanno Adimari Arcivescovo di Pisa, creato Prete Card. da Giovanni XXII. l'anno 1411. del Titolo di S. Eusebio: Alberto dei Conti Alberti Vescovo di Camerino, e poi creato Diacono Card. l' anno 1440. del Titolo di S. Eustachio: F. Leonardo Dati, Maestro Generale dell'Ordine dei Predicatori e Maestro del sacro Palazzo, creato Cardinale da Martino V.: Francesco Soderini Vescovo di Volterra, creato Cardinale l'anno 1451, da Alesfandro VI.; Giovanni dei Medici, creato Diacono Card.

del Titolo di S. Maria in Domnica da Innocenzio VIII. l'ann) 1489., il quale fu poi Papa Leone X. : Giulio dei Medici cugino dello stesso Papa Leone, da Esso creato Diacono Card, il dì 23 Settembre dell'anno 1513., di poi farco Arcivescovo di Firenze, Vice-Cancelliere di S. Chiefa, e Legaro di Bologna, e finalmente eletto Sommo Pontefice col nome di Clemente VII.: Lorenzo Pucci Datario del Pontefice Leone X., da Esto creato Prete Cardinale il di 23. Settembre dell'anno 1513. del Titolo dei SS. Quattro Coronati, e di poi eletto Vetcovo d' Albano: Niccolò Pandolfini Vescovo di Pistoja, creato Prete Card, dallo stesso Leone X nel mese d' Agosto dell' anno 1517, del Titolo di S. Cefareo: Luigi dei Rossi, creato Prete Card. dal medefimo Papa Leone nello stesso mese ed anno, del Titolo di S. Clemente: Ferdinando Ponzetti Chierico di Camera, decorato della facra Porpora nella medesima promozione dell' Ordine di Prete Card. del Titolo di S. Pancrazio: Niccolò Ridoifi unitamente ebbe un pari onore da Leone X. nella stessa promozione, e fu creato Diacono Card. del Titolo dei SS. Vito e Modesto, e di poi eletto Arcivescovo di Firenze: In un medesimo tempo Giovanni Salviati, Nipote per parte di Sorella di Papa Leone X., fu da Ello creato con gli altri predetti nel medefimo giorno ed anno Prete Card. del Titolo dei SS. Cosimo e Damiano: Niccolò Gaddi, da Clemente VII. creato Diacon Card, nel mese di Maggio dell'anno 1527. del Titolo di S. Teodoro: Ippolito dei Medici dal medesimo Pontesice creato Diacono Card. l'anno 1529. del Titolo di S. Praffede : Antonio Pucci Vescovo prima di Pistoja, creato dallo stesso Clemente Diacono Card, il di 27 Settembre dell' anno 1531. del Titolo dei SS. Quattro Coronati : Ruberto Pucci Ve-Scovo di Pistoja, da Paolo III. creato Piete Card. nel mese di Luglio 1542. del Tigolo similmente dei SS. Quartro Coronati: Niccolò Ardinghelli, Vescovo di Fossembrone dal medefimo Paulo III. ereato Prete Card, nel mefe di Settembre 1544. del Tit lo di S. Apollinare: Gio. Angiolo dei Medici da Paolo III. creato Prete Card. il dì 3. Aprile 1549. del Titolo di S Pudenziana, il quale fu poi eletto per Fastore universale della Chiesa col nome di Pio IV : Tadh

deo Gaddi, da Paolo IV. nel mefe di Marzo 1556, creato Prete Card del Titolo di S. Silvestro: Lorenzo Strozzi. dallo stesso Paolo IV, creato Prete Card, nella medesima Promozione del Titolo di S. Balbina: Bernardino Salviati. da Pio IV. creato Prete Card. il di 26. Febbrajo 1561 .: Giovanni dei Medici, Figliuolo di Cofimo Duca di Firenze, creato dal medefimo Pio IV. Diacono Card. nel meie di Febbrajo 1568. del Titolo di S. Maria in Domnica: Ferdinando dei Medici Figliuolo di Cosimo Duca di Firenze, creato Diacono Card, da Pio IV, il di 8. Gennajo 1363. del Titolo di S. Maria in Domnica: Angiolo Niccolini Arcivescovo di Pila, creato Prete Card. da Pio IV. il di 12. Marzo 1565. del Titolo di S. Calisto: Alesfandro de' Medici Arcivescovo di Firenze, ad istanza del Granduca Francesco creato Prete Card. il di 13. Dicembre 1583. da Gregorio XIII ; e questo fu poi eletto a reggere come supremo Capo la Religione Cristiana, col nome di Leone XI.: Anton Maria Salviati, creato Prete Card. il di i 2. Dicembre 1583. da Gregorio XIII. del Tirolo di S. Maria in Aquirio: Giovanni Aldobrandini Fratello di Papa Clemente VIII., creato Prete Card. da Pio. IV. l'anno 1570.: Ipolito Aldobrandini, il quale fu Papa Clemente VIII., creaco Prete Card. da Silto V. il dì 18. Dicembre 1585. dei Titolo di S. Pancrazio: Pietro Gondi Arcivescovo di Parigi, da Sisto V. creato Cardinale il dì 2. Dicembre 1587. del Titolo di S. Silvestro : Pietro Aldobrandini, creato Diacono Card. il dì 17. Settembre 1595. da Papa Clemente VIII. del Titolo di S. Niccolò delle Carceri, ed eletto indi Camarlingo di S Chiesa : Silvestro Aldobrandini Nipote di Clemente VIII fuddetto, da esso creato Diacono Cardinale il di 17. Settembre 1693. del Tirolo di S. Cefarco: Ottavio Bandini Ar. civescovo di Ferme, creato Prete Card, da Clemente VIII. predetto il di 5. Giugno 1596. del Titolo di S. Sabina: Domenico Toico dei Mascheroni, creato Prete Card dallo stesso Clemente VIII il di 3. Marzo 1599. del Titolo di S. Piero in Montorio: Gio. Batista Deti, creato prima Diacono, dipoi Prete Card. dei Titoli di S. Maria in Cosmedin, e dei SS Piero e Marcellino: Maffeo Barberini, creato Prete Card. il di 11. Settembre 1606. da Paga

Paolo V. del Titolo di S. Piero in Montorio: Luigi Cap. poni, ereato Diacono Card. il dì 24. Novembre 1608. da Paolo V. del Titolo di S. Agata, indi di S. Carlo di Ravenna: Giovanni Bonsi Limosiniere della Regina di Francia Maria dei Medici, creato ad istanza di questa da Paolo V. Prete Card. il di 17. d' Agosto 1611. del Titolo di S. Clemente: Carlo dei Medici, Figliuolo di Cosimo II. Granduca di Toscana, da Paolo V. creato Diacono Card. del Titolo di S. Maria in Domnica il di 2. Dicembre 1615. nel qual giorno ed anno medefimo fu creato Prete Card. Ruberto Ubaldini Vescovo di Montepu'ciano del Titolo di S. Pidenziana: Arrigo Gondi Arcivescovo di Parigi, da Paolo V. creato Prete Cardinale fenza titolo il dì 26: Marzo 1618.: Ipolito Aldobrandino, Pronipote di Papa Clemente VIII., creato il di 2. Aprile 1621. Diacono Card. da Gregorio XV. del Titolo di S. Maria Nuova, eletro poi Camarlingo di S Chiefa: Ottavio Ridolfi, creato Cardinale da Gregorio XV. il di 5. Settembre 1 622. ad istanza dell'Imperadore Ferdinando II : Francesce Barberini Nipote di Papa Urbano VIII., da Esso creato Diacono Card. il dì 3. Ottobre 1623. del Titolo di S. Agata: F Antonio Barberini Religioso Cappuccino Fratello d' Urbano VIII., da questo medesimo Papa creato Prete Card. il di 7. Otrobre 1624., del Titolo di S. Onofrio, indi eletto Vescovo di Sinigallia: Lorenzo Magalotti, creato Prete Card. da Urbano VIII. il dì 7. Settembre 1624., del Tirolo di S. Miria in Aquirio, indi eletto Arcivescovo di Ferrara: Giulio Sacchetti, creato Prete Card. da Urbano VIII. il di 19. Gennajo 1626. del Titolo di S. Sufanna, indi eletto Vescovo di Fano, e dipoi Legate di Ferrara: Antonio Baiberini Cav. di Malta, Gran Priore di Bologna, Nipote di Papa Urbano VIII., e da Esso creato Diacono Card. nel mese di Febbrajo 1628 : Gio. Carlo dei Medici , Fratello di Cosimo II Granduca di Toscana, da Innocenzo X. creato Diacono Card. il dì 14. Novembre 1644. del Titolo prima di S. Maria Nuova, e dipoi di S Giorgio in Velabro; il quale morì finalmente in Firenze l' anno 1663. d'anni 52.: Baccio Aldobrandini dad medefimo Innocenço X. fu creato Prete Card. ildi 19. Febh 2

brajo 1652. del Titolo di S. Agnese in Piazza Navona e dipoi del Titolo dei SS. Nerco ed Achilleo: il quale morì in Roma il dì 21. Genuajo 1665, d'anni 52. : Neri Corfini Nunzio in Francia, da Alessandro VII. creato Prere Gard, il di 14. Gennajo 1666. del Titolo dei SS. Nerco ed Achilleo, indi eletto Legato di Ferrara : Leopoldo dei Medici, Fratello di Ferdinando II. Granduca di Toscana da Clemente IX. creato Diacono Card. il di 12. Dicembre 1667. del Titolo dei SS. Coumo e Damiano, qual mutò poi in quello di S. Maria in Cosmedin : Francesco de' Nerli Arcivescovo di Firenze, da Clemente IX. creato Cardinale il di 29. Novembre 1669. del Titolo di S. Barnaba: Niccola Acciajoli; dal medefimo Clemente IX. creato Diacono Card. il di 19. Novembre 1669 del Titolo dei SS. Cosimo e Damiano, e dipoi eletto Legato di Ferrara: Pietro Bonfi Arcivescovo di Narbona, da Clemente X. creato Prete Card. il di 22. Febbrajo 1672. del Titolo di S. Onofrio, da cui passò indi ad altri due successivamente di S. Piero in Vincoli, e di S. Eusebio s morì in Narbona d' anni 73. il di 11. Luglio 1703., e fu sepolto in quella sua Cattedrale: Francesco dei Nerli Nipote dell' altro Card. Francesco dei Nerli, Nunzio in Pollonia ed in Francia, dal medesimo Clemente X. creato Prete Card. il di 12. Giugno 1673. del Titolo di S. Marteo in Merulana, indi electo Arcivescovo di Firente, e morì il di 1. Aprile 1708. d' anni 72. : Urbano Sacchetti, da Innocenzio XI. creato Diacono Card. il dì 1. Settembre 1681., qual Diaconia mutò dipoi in quella di S. Maria in Via Lata, quando passò all' Ordine dei Preti, del Titolo di S. Bernardo; eletto Vescovo di Viterbo morì finalmente in Roma il dì 6. Aprile 1º anno :705.: Domenico Maria Corsi Vicelegato d' Urbino, e Commiffario dell' Armi, dall' istesso Innecenzo XI. creato Diacono Card, il dì 2. Settembre 1686. del Titolo di S. Eustachio; eletto indi Vescovo di Rimini mori più che fessagenario l' anno 1697. : Francesco Maria dei Medici, Figliuolo di Ferdinando II. Granduca di Tofcana, da Innocenzo XI. creato Diacono Card. il di 2. Settembre 1696. del Titolo di S. Maria in Domnica: alla quale Dignità rinunziò poi , quando sposò EleoEleonora di Guaffalla il di 19. Giugno 1709. ; sebbene morì in Firenze dopo due anni in circa il di 11. di Febbrajo, fenza aver lasciaro un erede nel G anducato: Bandino Panciatici gran Giureconsulto, ed impiegato ai suci tempi nei più serj maneggi e Prelature di Roma, da Alessandro VIII. creato Piete Card, il di 13. Febbrajo 1690. del Titolo di S. Tommafo in Parione, quale mutò dipoi due volte in quelli di S. Pancrazio, e di S. Prassede, e morì il dì 21. Aprile 1718. : Francesco Martelli, pria Governatore di Faenza e di Spoleti, e Vicelegato di Ferrara, dipoi Nunzio Apostolico in Pollonia, da Clemente XI. creato Prete Card. il di 17: Maggio 1706. del Titolo di S. Eusebio, e morto finalmente il dì 28. Settembre 1717.: Lorenzo Corfini Nunzio Apostolico alla Corte di Vienna Arcivescovo di Nicomedia da Clemente XI., creato Prete Card. il di 17 Maggio 1706: del Titolo di S. Susanna, quale fu poi da Esso mutato in quello di S. Pietro in Vincoli ; e dopo ventiquattr' anni di Cardinalato venne eletto Sommo Pontefis ce l' anno 1730. col nome di Clemente XII. : Alamanno Salviati pria Legato d' Urbino, indi da Benedetto XIII. creato Prete Cardinale il di 8. Febbrajo 1730. del Titolo di S. Maria in Araceli, e morto in Firenze il di 24. Febbrajo 1733. fu sepolto dentro la tromba dei suoi maggiori, efistente nella Chiesa di S. Marco: Neri Corlini Nipote di Papa Clemente XII., da Esso creato Diacono Card. il dì 14. Agosto 1730. del Titolo di S. Adriano, quale mutò dipoi con quello di Eusebio: Alessandro Aldobrandini Nunzio Apostolico in Spagna, da Clemente XII. creato Prete Card. il dì 2. Ottobre 1730. del Titolo dei SS. Quattro Coronati, e morì il di 14. Agosto 1734. alla sua Legazione di Ferrara: F. Gio. Antonio Guadagni dell' Ordine dei Carmelitani Scalzi; Nipote per Sorella di Papa Glemente XII., assunto pria al Vescovado d' Arezzo, e indi da Esso Clemente creato Prete Card il dì 24. Settembre 1731. del Titolo di S. Martino a Monti quale però mutò l'anno 1750. quando fece passaggio all' Ordine dei Vescovi; e mori l' anno 1759. il di 15 Gennajo, dopo effere stato Card. Vicario di tre Sommi Pontefici Clemente XII., Benedetto XIV., e Clemente XIII.;

Jacopo Lanfredini eccellente Canonilla, da Clemente XII. creato Biacono Card. il di 24. Marzo 1734. del Titolo di S. Maria in Portico, e nello stesso anno eletto Vescovo d'Osimo, ove morì il di 16. Maggio 1741.: Rinieri dei Conti d' Elei Commendatore vitolare della Chiefa di S. Sabina, da Clemente XII. creato Cardinale e Vefcovo d' Oftia e Velletri il dì 23. Giugno 1738 .: Girolamo dei Conti Bardi, da Benedetto XIV. creato Prete Card, il di 9. Settembre 1743. del Titolo di S. Maria degli Angioli alle Terme: Luigi Maria Torrigiani, dallo stesso Benedetto XIV. creato Diacono Card. il di 10. d' Aprile 1747. del Titolo di S. Agata alla Suburra : Giuseppe Maria Feroni dal medesimo Benedetto XIV. creato Prete Card. il di 26. Novembre 1753. del Titolo di S. Pancrazio; nella quale Promozione fu fimilmente creato Prete Card. Luca Melchiorre Tempi del Titolo di S. Sulanna: Filippo Acciajoli Nunzio pria in Portogallo, indi da Clemente XIII. creato Prete Card. il dì 2 Ottobre 1748. del Titolo di S. Maria degli Angioli alle Terme, ed infine electo Vescovo d' Ancona ove terminò in pace i giorni suoi : F. Giuseppe Agostino Orsi dell' Ordine dei Predicatori eccellente Teologo ed Istorico, Maestro del Sacro Palazzo, da Clemente XIII. creato Prete Cardinale il di 2. Ottobre dell'anno suddetto del Titolo di S. Sisto: Andrea Corsini, da Clemente XIII. creato Diacono Cardinale il di 24. Settembre 1759. del Titolo di S. Matteo in Merulana: Francesco dei Conti d'Elci Pro-Auditore della Camera Apostolica, creato Diacono Card. da Clemente XIV. il di 19. Aprile 1773. del Titolo di S. Angiolo in Pescheria; e finalmente, con Gregorio Salviati, da Pio VI. creato Diacono Card. il dì 23. Giugno 1777. del Titolo di S. Maria della Scala, ancor vivente, sono tutti questi i Porporati della nostra Nazione. Lasceremo all' arbitrio dei Leggitori, che facciano quelle considerazioni quali crederanno più convenienti alla chiarezza di tanta gloria, per far passaggio a dire brevemente ciò che può essere appartenente ad altre dignità similmente luminose in molte Famiglie della nostra Firenze. Effetto di magnifico spirito, e chi non dovrebbe confessure che fosse stata in una privata Famiglia

noftra, qual fu la Casa Medici, la sommamente ardua impresa di giugnere al Principato assoluto di tutto il Dominio Fiorentino, nella forma che si vedde eseguita negli anni indierro con stupore di tutta l'Europa? La grandezza di tal successo non si creda già che il solo risultato fosse di fortunate combinazioni, ò che le circostanze facili dei tempi ne allontanassero tutto il più malagevole, ed ogni contrasto. Si trattava d'impadronirsi d'una libera Repubblica, la quale per leggi fondamentali, e per invecchiato costume s' era armata per molti secoli a sostenere gelosamente la sua libertà a fronte di qualsivoglia attentato: eppure l'abilità d'una Casa privata, che s' era animosamente incalorita per alto desio di regnare, fu ranto poderosa ed accorta a preparare dalle più rimote forgenti gli acconci mezzi, ed a condurgli ordinatamente al gran scopo, che bastar deve all'erudito Leggitore, per non dubitarne, l'essere iniziato nei più comuni studi di storia patria. Se a tanto non pervennero a quei tempi altre non meno generose Famiglie nostre, se ne accusi piuttosto la sorte, che la mancanza d'acuto ingegno, à la fievolezza di cuore per farle arrestare ; e si persuada ciascheduno, che da tale spirito anelante alla somma eccellenza era stata agitata sempre, e spronata una gran parte dei nottri antichi Cittadini; sebbene fosse stata combattuta dall'invidia nazionale, e dalle intestine discordie. Per prova decisiva di tal genio ponno al certo esser sufficienti quelle Dignità, Signorie, Ducati, ed ampj Territori, che per altezza di loro animo furono acquistati da tanti e tanti Fiorentini fino dai secoli più lontani, che appena si ristringono in questi fogli, numerandogli a penna corrente. Il discreto Leggitore dovrà appagarsi in questo luogo di veder notati i nomi d'alcune delle più celebrate Famiglie nostre, che per le sudderte ragioni molto si distiniero in tutta l' Europa. Gli Acciajoli contarono non pochi Duchi d'Atene, sei Siniscalchi nel Regno di Napoli, e molte Signorie in Puglia, in Ungheria, ed in altre parti del mondo. I Cerchi di Schiatta quanto mai altre antica e nobile, furono Signori d'Acone, Castello nella Valdisieve : Gli Ubaldini discendenti dalla Progenie di Carlo Magno, tennero un tempo il Ducato d'Urbina, e la Signoria di più di trenta Castelli, ed oltre a questo sostennero il mantenimento di molte truppe a proprie spese pe'i servizio dell'Imperio; I Buondelmenti, che discendevano dall'illustre Schiatta de' Principi di Saluzzo; fenza contare il loro ricco Feudo, che possedevano in Valdigreve; gloriar fi potevano un tempo d'effer' anche Signori di Grottafranca, di Bassano, e di Castagna, e d'aver ragguardevoli domini nel Zante, e neila Romania: Gli Scolari, Conforti dei medesimi Buondelmonti, stavano in grado uguale di Sovranità per le Signorie, che tenevano in Temisvar, e in altre parti dell' Ungheria. Ma nelle regioni straniere altre Famiglie preclarifsime della Città nostra debbonsi annoverare, che avevano giurisdizione e titoli di padronanza, e fra queste i Guadagni, e quei da Diacceto nella Francia (tralasciando di parlare dei Gondi Duchi di Retz ) ed i Lorini, ch' ebbero il governo della Normandia, ai tempi di Luigi XII., ed i Silviati ancora. Signori di non pochi Territorj nel medesimo Regno, e Governatori nel tempo stesso col titolo di Vicerè nell'Isola di Cipri. Sono altresì da rammentarsi i Gucci, ed i Capponi, i quali ebbero Signorie nel Regno della Pollonia; e da indi poi faremo obbligati a patlar fotto silenzio tutti gli altri pressochè innumerabili, che ugualmenre padroni di Feudi e di Castelli per l'Italia, e per tutta sa Toscana contrastavano sovente con la loro autorirà, e poderosa grandezza la quiete, e gli avanzamenti del nostro Comune ia quei lacrimevoli tempi, quando le Sette si dilatarono con immenso danno dei popoli. Ma qui acconciamente ricorre il discorso sopra quel calamitoso stato di Firenze, onde maggiormente si renda paiese l'intrepida sermezza dei nostri nel reggersi sempre attaccatissimi alla difesa di Parte Guelfa contro le plù infierite violenze dei Ghibellini, e malgrado gli avvenimenti più tristi, i quali cimentarono orribilmente, ed alternarono spesse fiate la loro fortuna.

Fino dall'anno 1154, ebbero principio le crudeli e funeste dissentioni nell'ordine cittadinesco, che travagliarono tanto e tanto la Città nostra con intestine

guerre per una lunga durazione di secoli. Dalla famiglia degli Uberti tanto nobili di sangue altrettanto imperversati nemici dei Consoli, che allora reggevano il Comune di Firenze, si può assegnare la prima origine di tutte le calamità successive, e dei partiti funesti, in cui per reciproca gara, invidia, e gelosia di comando si divisero i nostri; quale scisma si rinforzò maggiormente l' anno 1215, pe il vergognoso fatto di Mess. Buondelmonte dei Buondelmonti, e per l'atroce vendetta che contro d' esso presero immantinente i suoi nemici. Da indi in poi tutta la moltitudine altro impegno non ebbe, che di dichiararsi più scuopertamente seguace chi di Parte Guelfa, e chi di Fazione Chibellina; ed i Sestieri, fotto le Insegne (a) dei quali quegli antichi abitatori di Firenze si dividevano quanto al loro foggiorno, furono in breve tempo confusi tutti e mescolati dell'uno e dell'altro partito. Le opposte forze si contrastarono un pezzo il comando libero del Fiorentino Comune. e furono la rea cagione che s'eccitassero nel seno medesimo della Patria sanguinosissime e diuturne battaglie, e che si rivolgessero inoltre a danno nostro per istigazione dei Ghibellini l'armi di molti loro confederati, che spefse fiate trovarono per tutta la Toscana in soccorso per debellarci . La parte Guelfa, febbene fussiftesse per l' adezenza del popolo minuto, degli artefici, e d'altri ricchi cittadini , nel medefimo incerto contrasto si mantenne però ad ogni occasione full'antico suo piede di padronanza republicana, a fronte di nemici, che per la loro maggior parte erano potenti ed autorevoli Signori di Contado sche, macchinando continuamente di tiranneggiare fu la gente popolare, l'aggravava con esforsioni ed ingiurie. Ammirabile contuttociò e valorosissima si fece conoscere la condotta dei nostri Guelfi, appena s'accorsero della soverchia alterigia dei Grandi, ed affai più generosa fu la loro resistenza l'anno 1250., quando, stabilito un nuovo ordine di Polizia pubblica, s' introdussero le celebri venti Compagnie di milizia civica; fotto il comando d'altrettanti Capitani, e Gonfaloni, le quali dovessero obbedire in ogni occorrenza e segno di Campana ad un supremo Comandante, detto Capitano di Popolo. All' autorità conferitagli di comandare l' esercizio militare su assegnata inoltre una distinta Insegna o Gonfalone, detta del Popolo, espressa con una Croce Rossa in Campo Bianco (a); alla sortita della quale le altre venti Bandiere spiegate, co'loro uomini in arme, da ogni Sestiere dovessero uscir suori in ordinanza per resistere a qualunque ardire e tumulto dei Ghibellini: ed a questo luogo sono d'avviso che non satà per essere disaggradevole a chi legge, che sia data distinta e breve contezza delle medesime Insegne, e d'altre cose ancora attinenti all'ordine e costumi della guerra a quei tempi, assinchè s'arguisca viepiù la magnanimità, e l'ingegnoso corag-

gio dei nostri, anche per questa parce.

Quattro erano le Compagnie, ed altrettanti i Gonfaloni, forto i quali marciavano i nostri combattenti del Selto d'Oltrarno: il primo efibiva una Scala Bianca dipinta in Campo Rosso, il secondo faceva mostra d' un quadrato bianco seminato di Nicchi Rossi, dentro un Campo Azzurro, il terzo una Sferza Nera in Campo Bianco. ed il quarto un Drago Verde in Campo Rosso tante s' annoveravano le Compagnie, e le respettive loro Insegne nel Sesto di S. Piero Scheraggio: nella prima di queste appariva dipinta una Rueta da Carro, di colore d' Oro in Campo Azzurro, nella seconda si notava delineato un Bue o Toro Nero, in Campo d'Oro, nella terza un Leone Nero rampante in Campo Bianco, e nella quarta scorgevasi un'alternativa di Liste a traverso, Nere e Bianche. Del Sesto di Borgo S. Apostolo non quattro, ma tre sole erano le Insegne in corrispondenza d'altrettante Compagnie: la prima mostrava una Vipera o Serpe Verde in Campo d'Oro, la seconda un' Aquila Nera in Campo Bianco, e la terza un Cavallo sfrenato, cuoperto di bianco con Croce Rossa in Campo Verde . Uguale era il numero delle Compagnie, e delle Infegne nel Sesto di S. Pancrazio; la prima delle quali si formava d'un Leone Rosso rampante in Campo Verde, un' altra d'un

d' un Lione rampante similmente Rosso in Campo Bianco, el' ultima d' un altro Lione Bianco rampante in Campo Azzurro (a). Nel Sesto finalmente di Porta di Duome altrettanti si numeravano i Gonfaloni, uno dei quali si mestrava dipinto con Lione d'Oro in Campo Azzurro, un altro con un Drago Verde in Campo d' Oro, e l'ultimo con un Lione rampante di colore Azzurro in Campo Bianco (b), Nel Sesto finalmente di Porta S. Piero erano offervabili altre tre Infegne di Compagnie militari, e la prima d' esse si vedeva espressa a Ruote cerchiate Bianche e Nere (c), la seconda si componeva con due Chiavi Rosse incrociate, entro un Campo d' Oro, e la terza appariva divisa in due parti, una dalle quali cieè la superiore era macchiara di color Rosso, e quella di sotto si figurava cuoperta di tante Pelli di Vaj (d). L' intrepida accortezza dei nostri non ben appagata e sicura però di questi ingegnosi provvedimenti, sese inoltre la ferma lua vigilanza per introdurre un simil ordine di milizia per ettantasei Pivieri di tutto il Contado, acciocchè ad ogni comando i combattenti di campagna s' unifsero a quei di Città, e quivi, e ovunque occorresse, pronzi fosfero a guerreggiare.

Ma assai meglio risulta il coraggioso avvedimento della Nazione da altri preparativi di milizia, e di reggimento, diversi assatto da quei, che sono stati sinora divisati: poichè i soldati a piedi, che d'ogni Sestiere sormarono un tempo le predette Compagnie, andavano uniti ad altri Corpi di Cavalleria, a cui s'aggregavano i soli nobili e potenti Cittadini Popolari dei medesimi Sestieri, sotto distinti Gonsaloni, e Comandanti. In farti l'Insegna o Gonsalone del Sesto d'Oltrarno era tutta d'un Campo Bianco, siccome dello stesso colore appariva quella del Sesto di Porta di Duomo: un altra poi, detta dei Cavalieri di S. Piero Scheraggio; si distingueva per alcune strisce dimezzate a traverso, Gialle e Nere, quella di S.

1 2 .

(a) Vedi la Tav. III.

<sup>(</sup>b) Vedi la Tav. IV.

<sup>(</sup>c) Vedi la Tav. VIII,

<sup>(</sup>d) Vedi la Tav. III.

Pancrazio era tutta Vermiglia, e quella di Borgo S. Apostolo precedeva i suoi Cavalieri addogata per lungo di color Biraco, ed Azzurro (a). L'altro ultimo Gonfalone di Cavalleria, del Sesto di Porta S. Piero, si distingueva da quanti n'abbiamo potuti accennate, per esser questo un folo Campo di color d'Oco (b); sebbene non siano state fino a qui tutte le Insegne di guerra indicate, le quali, anda id avanti ad altre diverse Compagnie, formavano con le precedenti l'intiero esercito fiorentino, capacissi no a sar poderosa opposizione al furore sempre difordinaro della Serra Ghibellina. Quindi è, che debbonsi qui aggiugnere per compimento di descrizione, e l' Insegna dei combattenti; detta comunemente di Mercato; la quale fi discerneva pe'l suo colore tutto Verde; e quelle due dei Bilestrieri espresse, una con Archi e Balestre Rosse in Campo Bianco, e l'altre con la dipintura degli stessi Attrezzi di color Bianco in Campo Rosso (c); e le due similmente, dette dei Palvesari, con Campi Bianchi e Rossi; a differenza però, che ove il fondo d' uno di questi Gonfaloni era Bianco appariva in mezzo un Palvese Rosso fregiato di Giglio Bianco, e nell' altro fondo Vermiglio il Palvese si mirava dipinto in Bianco con Giglio Rosso; e quelle dei Guastatori, e della Salmeria ò dei bagagli da guerra, la prima delle quali offervar si poteva risultante da un Campo Bianco, in cui stayano dipinre alcune persone in acco di giuocare (d), e l'altra si distingueva per la figura d'un Mulo Nero in Campo del pari Bianco; e finalmente quella, che in guerra precedeva la Compagnia dei Marrajoli e Palajoli, la di cui rappresentanza era consistente in alcune Marre e Pale dentro un Campo Bianco (4). La fola Campana, posta allora sopra la Torre detra del Leone, era il fegno a raccolta di tutta questa varietà di truppe, quando si trattasse di fat fronte ai civici gumulti dei Magnati: ma allorchè la spedizione dell' eser-

<sup>(</sup>a) Vedi la Tav. IV.

<sup>(</sup>b) Vedi la Tav. VIII.

<sup>(</sup>c) Ved: la Tav. IV.

<sup>(</sup>d) Vedi la Tav. VIII.

<sup>(</sup>c) Vedi la Tav. IV.

cito far si doveva contro i nemici fuor di Paese, s'erano introdorti altri fegni, che fembrano convenienti a questo luogo per l'analogia dell'intrapresa materia. Uno di questi era il Carroccio, l'altro la Martinella: ed intanto chiamavasi con tal dettato il primo, per essere un Carro su quattro ruote posato, dipinto a gigli e color vermiglio, il quale sosteneva duc grandi antenne, a cui stava attaccato un ampio Stendardo ò l'Insegna del Comune di Firenze, divisa a traverso da un Campo Bianco di sopra, e da un Campo Rosso al di sorro (a); e quando muover si doveva l'esercito si collocava alcun tempo prima ad un luogo destinato sù la piazza di Mercato nuovo, indi attaccato un pajo di bovi cuoperti di pany no rosso s'avanzava in barraglia, guardato e circondato all' intorno dalla milizia più eletta dell' ordine popolalare (b); la Martinella era così appellata per un coltume del volgo, ma altro poi non era che una Campana, che s' adattava sopra un arco della Porta S. Maria, un mese avanti che l'esercito partisse di Firenze, affinche ciascheduno dei soldati si preparasse alla vicina guerra al suono, che rimbonbava di giorno di notte;e nell'atto della partenza adattandofi quella dentro un castello di legno, appoggiato e fissato sopra un Carro si tirava da due cavalli precedendo le truppe, dal fragore della quale, in luogo delle trombe, si comprendeva da tutte le Compagnie come eseguir dovessero le disposizioni del supremo comandante (c). Da questi apparati e ben intese misure pertanto, che ti prendevano dai nostri in quelle circostanze finistre per abbattere gli orgogliosi tentativi d'una Setta pertinacissima e formidabile, intenda agevolmente ognuno qual fosse il coraggio dei Fiorentini a quei tempi, e quanto solleciti e valorosi si dimostrassero allora per sostenere il miglior partito della difesa di S. Chiesa, in vece d' avvilirsi per le continue vessazioni dei loro fieri nemici . Anzi sembra, che per queste appunto acquistassero sempre nuovo vigore ogni giorno più, e che studiassero mag-

<sup>(</sup>a) Vedi la Tav. VIII.

<sup>(</sup>b) Vedi la Tav. XXX.

<sup>(</sup>c) Vedi la Tav. XV.

giormente le più ricercate maniere di conservare negli animi del popolo, e di tutta la milizia un calorose impegno di combattere, per afficurarsi della loro libertà; e ce lo sa credere, fra tutti gli altri riscontri, quella generale rassegna istituita annualmente nel giorno solenne di Pentecoste, quando il Podestà di Firenze, convocate tutte le predette Compagnie sù la Piazza di Mercato Nuovo, consegnava a ciascheduna i loro respettivi Gonfaloni: nella quale occasione vedevansi le Insegne del medesimo Podestà, e quelle ancora dette delle Guardie del Carroccio; ed erano le prime sigurate in un Campo Bianco con una piccola Croce Rossa nel mezzo, e le seconde a rovescio, indicate in Campo Rosso con piccola

Croce Bianca (a).

Argomento manifesto di grandezza d'animo egli è da considerarsi parimente nei nostri Fiorentini quell'alto accorgimento e generoso partito, che, per liberarsi dalla fierissima protervia dei domestici nemici Ghibellini, abbracciarono l'anno 1266, per mezzo della celebre Riforma, fatta sul civico Governo dai due Frati Gaudenti Cavalieri dell' Ordine, detto di S Maria. E' veramente degna d'effer notata la deliberazione, che allora fu presa per ridurre il Paese alla desiata pace; tralasciando tutte le altre leggi, e provvedimenti economici, che ad un medesimo objetto si stabilirono a quel tempo. E intendo di parlare della ben'intefa congregazione delle fette principali Arti ed artefici di Firenze fotto i loro respettivi Consoli e Gonfaloni, alle quali in distinto luogo e residenza non solo si matricolassero e descrivesfero quanti mai esercitavano le loro medesime Arti, ed erano in avvenire per professarle, ma a questi stessi luoghi ancora in ogni romore della Città dovessero concorrere gli artefici armati , e tratti fuori i Gonfaloni fossero pronti in buon ordine alla difesa del Popolo, ed all'abbassamento dei Grandi. Le Insegne delle predette Arti, espresse in ciaschedun Gonfalone erano le seguenti. Quella detta dei Giudici e Notai si spiegava con una Stella d' Oro in Campo Azzurro; quella dei Mercanti di Calima-

mala con un' Aquila d'Oro, in Campo Rosso, sopra una Balla Bianca ammagliata; quella dei Cambiatori o Banchieri con un Campo Rosso, sparso a Scudi o Monete d' Oro ; quella dei Lanajoli con un Montone Bianco all'uso degli Agnusdei, in Campo Azzurro; quella dei Setajoli con una Porta Rossa serrata, in Campo Bianco; quella dei Medici e Speziali con un' Immagine di Maria Vergine in Campo d' Oro (a); e quella dei Pellicciai e Vajai era composta di vari scudi e fregi, poiche una metà del Gonfalone era dipinta con Squadra Nera, forto la quale due Liste Nere, e più forto altre due Liste Rosse serpolate, e tutto questo in Campo Bianco; l'altra merà poi di detta Insegna era occupata nella parte superiore da un Montone a simiglianza degli Agnustlei in Campo Azzurro, e nell'inferiore da tante Pelli di Vaj, come una Graticola (b). Per connessione di materia, e per analogia di steria devesi similmente qui produrre a diletto dei Leggitori l'Infegna dell' Ordine dei Cavalieri Gaudenti predetti; la quale si dipingeva con una Cioce Rossa in Campo Bianco, entro gli angoli superiori della quale si scorgevano locate due Stelle del medesimo vermiglio colore (c). Per questi accenni di storia, che a nostro proposito abbiamo qui proposti, giudichi a suo talento l'erudito ed avveduto Leggitore dell' avanzamento sempre maggiore dei nostri difensori di Parte Guelfa nel loro generoso impegno contro i nemici di S. Chiesa; e perchè se ne persuada con sicurezza migliore, si faccia a considerare la dichiarata e solenne separazione, ch' era stata fatta per una parte e l'altra l'anno 1251., alloraquando i nostri Guelfi, altamente sdegnati della nemica protervia, ordinato aveano il cambiamento ancora delle Infegne del Comune Fiorentino: poichè quelte prima di tal tempo, siccome si mostravano espresse in due distinti Scudi o Gonfaloni, uno cioè di Campo dimezzato per traverso in Bianco e Rosso (d), e l'altro

<sup>(</sup>a) Vedi la Tav. VIII.

<sup>(</sup>b) Vedi la Tav. VII.

<sup>(</sup>c) Vedi la Tav IV.

<sup>(</sup>d) Vedi la Tav. VIII.

di Campo tutto vermiglio con Giglio Bianco in mezzo (6), così, abolito affatto il primo, fu deliberato che la vera Infegna del nostro Comune fosse compresa da indi in poi in un Campo Bianco con Giglio Rosto (b); lasciando intanto a balla dei Ghibellini, che affumeffero l'abbandonata Infegna, Bianca per metà e Vermiglia suddetta, per un distintivo di loro Setta, nella guita che da quelli animosamente su fatto. Crebbe poi viepiù il valoroso animo dei nostri, allorchè verso gli anni 1266. ebbero ortenuta protezione, e gran conforto a mantenersi nel loro impegno da Papa Clemente IV., contro le offilità del Rè Manfredi gran difensore di Parte Ghibellina; dal qual Pontefice conseguito aveano inoltre il singolare onore di far uso in avvenire d'un altra Insegna nelle Bandiere, nei Sigilli, e come tornato fosse loro più a grado : e questa era figurata per un' Aquila Rossa, che sotto gli artigli si tenesse stretto un Drago Verde in Campo Bianco, con l'aggiunta d'un Giglietto similmente Rosso, sopra la stessa Aquila pendente (b); detta allora, e dipoi fino a questi tempi, l' Arme di Parte Guelfa. Un tale accrescimento di magnanimità fiorentina merita però d' essere ben ponderato a confronto dell'avverse circoltanze edelle deplorabili sciagure, che a quel tempo opprimevano miseramente i nostri; poichè si trattava che sollevassero il gemeroso loro spirito, sebbene sconsitti per la celebre vittoria dei Sanesi a Montaperto, esiliati dalla Patria, raminghi, e persequitati fossero ovunque dai loro nemici. avessero avuto anzichenò gran motivo d'abbattersi, e di disperare di loro sorte.

Se nobile fu lo spirito dei nostri in mezzo ai rischi e le turbolenze della Città, e di tutto il Dominio Fiorentino negli anni indietro, senza cedere giammai agli ssorzi violentissimi dei loro nemici, sia d'avviso ciascheduno che legge di dover trovare un' uguaglianza perfetta di carattere nazionale negli stessi nostri Cittadini pe'l corso degli anai ancora, che vennero dopogli avvenimenti di sopra accennati. Quanto surono tormentati e ridotti in an-

<sup>(</sup>a) Vedi le Tavv. VIII., & XVII.

<sup>(</sup>b) Vedi la Tav. 1.

gustia dal tirannico governo di Gualtieri Duca d'Acene, altrettanto si follevarono con genorosità di cuore, non folo per mettere in fuga quel crudelissimo persecutore di Parce Guelfa, ma per applicare agli immensi danni da eifo arrecati alla nostra Patria gli opportuni rimedi, dopo il suo discacciamento. Fu pertanto preso allora con ottimo accorgimento il partito d'accomunarsi co' Grandi, e di fargli partecipi degli onori della Repubblica nel tempo stesso che facevano loro comuni gli aggravi delle impolizioni per l'erario della Repubblica medesima. Ma per venire a capo del gran disegno fu creduto espediente, che la Città fosse ridotta a Quartieri con titoli diversi, quantunque sotto le medesime Insegne. Quello pertanto, che pria chiamavasi Sesto d' Oltrarno, fu detto da indi in poi Quartiere S. Spirito, e gli altri cinque Sesti furono ridotti a tre Quartieri, appellati di S. Croce, di S. Maria Novella, e di S. Giovanni; quali noni vennero presi dalle quattro principali Chiese esistenti negli stessi Quartieri. Lo Scudo ò l'Insegna del Quartiere S. Spirito consisteva in una Colomba Bianca con raggi d' Oro spiranti dalla bocca, in Campo Azzurro; ed a questo furono assegnati quattro Gonfaloni, detti anche al presente, Nicchio, Sferza, Drago, e Scala: il primo dei quali si faceva vedere rifultante da due scudi distinti in Campo Rosso; cioè d'un piccolo Scudo esprimente l'Arme del Popolo, e d'un altro Vermiglio in quadro, di Nicchi di color d' Oro; nel secondo poi compariva una Sferza Nera in Campo Bianco coll'aggiuntà dell' Arme del Popolo, nel terzo miravasi in Campo d'Oro un Drago Verde, ed in un angolo l'Arme stessa del Popolo, e nell'ultimo un Campo Rosso con Scala Nera in mezzo, ed un piccolo Scudo da parte del Popolo. (a. L'Infegna del Quartier S. Croce fu una Croce Rossa in Campo Bianco, e per questo secondo Quartiere furono determinati altri quattro Gonfaloni, che siccome ritengono anche al presente i nomi di Carro, Ruote, Bue, e Lion d' Oro, così debbono essere da noi, come gli altri poco avanti, descritti. Quello detto del Carro fa mostra d'una Ruota Nera in Campo

po Bianco, quello chiamato delle Ruote, comparifee dipiaco con una Ruota color d'Oro in Campo Azzurre, il terzo esibiva un Toro Nero in Campo d' Oro, e'l quarto un Lion d'Oro in Campo Bianco; alle quali quattro Insegne s'aggiugneva, come a tutti gli altri, dentro il Campo a parte, il folito Scudetto del Popolo. (a) L'Infegna del Quarriere S. Maria Novella era poi espressa con la figura d'un Sole d'Oro in Campo Azzurro, ed a questo pure vennero attribuiti altrettanti Gonfaloni, detti allora e dipoi Lion Bianco, Lion Rosso, Vipera, ed Unicorno: il primo fu delineato rampante col detto colore in Campo Azzurro, il secondo similmente rampante in Campo Bianco, il terzo si manifestò con una Vipera Verde in Campo d'Oro, ed il Quarto con la figura dell' Unicorno di color Giallo in Campo Azzurro (b). Il Quartiere finalmente di S. Giovanni si distinse pe'l suo Gonfalone col disegno d'un Tempio in Campo Azzurro, e ad esso furono del pari assegnati altri quattro Goafaloni, derti; Chiavi, Vajo, Drago, e Lion Nero. Quello delle Chiavi presentava un Campo d' Oro, dentro di cui stavano nel mezzo due Chiavi Rosse insieme legite, quello detto Vajo si spiegava diviso in due parti deluguali a traverso; poichè nella superiore mostravasi un tolo Campo Vermiglio, e l'inferiore era occupata da rante Pelli di Vaj; quello poi, chiamato Gonfalon Drago, davasi a vedere con la figura di tal'animale, posto in mezzo d'un Campo d'Oro; e quello finalmente detto Lion Nero era figurato col difegno di questa fiera dal fuo color naturale, con la cui destra zampa imbrandiva l' Arme del Popolo, dentro un Campo Azzurro (c).

Affinche si scorga però semprepiù sil genio valorofo della nostro Nazione in questi medesimi tempi non
devesi passare sotto silenzio l'aggregazione che su stabilita delle Arti Minori a quelle sette Maggiori, di cui secesi breve menzione di sopra; e lo spirito di tale unione altro non su, che per tenersi obbligati la Repubblica tut-

ri

(a) Vedi la Tav. X.

(b) Ibidem

(c) Vedi la Tav. IX.

ti gli ordini di persone al servizio di Parte Guelfa, e per incoraggirgli nel tempo stesso in veduta della participazione onorifica ai medesimi pubblici impieghi, e comandi, come erano eletti gli artefici delle Maggiori. Quattordici si contano costantemente queste Minori, le quali si distinguevano pe' loro propri Gonfaloni, e d' esse pure richiede l'impegno già incominciato che da me fi dia similmente contezza, e spiegazione. L'Insegna dell' Arte dei Beccai si faceva vedere col distintivo d'un Montone Nero in Campo Bianco; quella dei Calzolai fi difcerneva da tutte l'altre per tre Strisce Nerea traverso, in Campo parimente Bianco; quella dei Fabbri o Magnani per le Tanaglie in Campo similmente Bianco; quella dei Quojai e Caligai per una Bandiera; una metà della quale Bienca era divisa a perpendicolo da un altra di color Vermiglio; quella dei Maestri s'esprimeva per una Scure in Campo Rosso; quella dei Vinattieri si dava a conoscere per un Calice o Bicchiere con manico Azzurro in Campo Bianco; quella dei Fornai per una Stella Bianca in Campo Rosso; quella degli Oliandoli per un altro Campo Bianco, entro il quale un Leone Rosso, che fra gli artigli tiene un Ramo verde; quella dei Linajoli si dichiarava con una Bandiera a metà divisa per ritto, una parte di cui mostravasi per un Campo Bianco, e l'altra per un Campo Nero; quella dei Chiavajoli s' intendeva pe'l segno di due Chiavi legate insieme in Campo Rosso (a). Le altre quattro Minori facevano pari mo-Ara delle loro respettive Insegne: perciò i Corazzai e Spadai piegavano una Bandiera con una Spada Vermiglia, ed un Armatura di colore Azzurro in Campo Bianco; i Coreggiai avevano l'Insegna Bianca, divisa da due strisce a simiglianza di Corregge pendenti di color Rosso; i Legnajoli portavano un simbolo parlante dell' Arte loro, cioè un Albero ritto, ed appiè di questo una Cassa di legno in Campo Bianco; e finalmente gli Albergatori inalberavano una Bandiera con Stella Rossa in Campo Bianto (b). Gli artefici pertanto predetti , toftoche foffero k a

<sup>(</sup>a) Vedi la Tav. VII.

<sup>(</sup>b) Vedi la Tav. XIX.

stati approvati e matricolati con solenni formalità dei loro respectivi Magistrati e Tribunali; s'imborsavano in Palazzo dei Signori in Borse distinte da quelle delle Arti Maggiori, ed erano in tal guisa fatti capaci di tratta, ò d'elezione per gli impieghi del pubblico Governo; sebbene per render tutti gli Statuali Cittadini, ed il popolo partecipi ugualmente degli stessi onori, e per animargli ad una più stretta concordia l'anno 1532, dai XII. Reformatori fu tolta ogni differenza di Borse, e qualunque artefice in rapporto agli uffizi si risguardò da indi in poi senza veruna discrepanza allora, e nei tempi altresì del Principato. A questo proposito sono d'avviso, che sia dato un accenno delle principali Magistrature ed Uffizj della Città nostra, che furono nell'antico istituiti per buon regolamento della Republica, affinche per questa veduta ancora si comprenda la grandezza della Fiorentina Nazione: e siccome tutti quelli, che sard qui per addurre, e tutti gli altri che per brevità si debbono tralasciare, si distinguevano reciprocamente per le loro proprie Insegne è divise, così nostra sarà la cura di sottoporre agli occhi dei Leggitori la descrizione delle medesime Insegne. L'uffizio dei Capitani di Parte, come quello che vanta un antichità maggiore di tutti gli altri, merita d'effer preferito; l'Infegna del quale, siccome fù detto altrove (a) era espressa con un' Aquila Rossa, ed un Drago Verde in Campo Bianco; l' uffizio dell' Archivio Generale portava per Insegna un Braccio col dito indice alzato in Campo Azzurro; l' uffizio del Monte Comune esibiva un Mente e Giglio d' Oro, in Campo similmente Azzurro; quello, detto degli Otto di Guardia e Balia, rappresentava un Uomo armato a cavallo con Scudo e Valdrappa segnata con l' Arme del popolo in Campo Bianco; e quello, chiamato dei Nove Conservadori del Dominio Fiorentino, si faceva vedere col disegno d' una Colomba Bianca sopra un Ramo Verde d' ulivo in Campo Azzurro (3). Oltre le dette cinque Magistrature se ne contano da noi altre Dieci; e sono i Con-

<sup>(</sup>a) Vedi la Tav. I. (b) Vedi la Tav. VII.

servadori di Legge, la di cui Insegna propone si ri-Ignardanti una figura in Campo Bianco, vestita di color Rosso ed Azzurro, la quale da una parte impugna una spada, e con l'altra mano tiene sospese le Bilance; i Sei di Mercanzia, il di cui Scudo esibisce un Gigno Rosso sopra una Balla ammagliata, in Campo Bianco; i Capitani d' Orfamichele, che mettevan fuori una Cifra di tre Lettere Majuscole in Campo Azzurro; l' uffizio dei Pupilli, nella di cui Insegna stà ritto un Fanciullo di color Rosso ed Azzurro vestito, dentro un Campo Bianco; l' uifizio della Dogana, la di cui Insegna fa mostra d'una Torre in Campo Azzurro; quello del Sale, il quale si distingue per uno Scudo esprimente un Vaso Rosso cuoperto, in Campo Bianco; l'uffizio della Grascia, la di cui Impresa fa vedere due Delfini, che tengono altri due Animali in bocca , in Campo Bianco; quello detto delle Gabelle dei Contratti, che rappresenta un Leone rampante con una Cartella scritta volante, in Campo Azzurro; quello delle Decime, la di cui Insegna è divisa a perpendicolo in due Campi, uno Bianco con mezzo Giglio Rosso, e l'altro d' Oro con Cifra in mezzo; e quello finalmente chiamato un tempo uffizio dell' Onestà, la di cui Arme ii faceva consistere in due Leoni voltati di faccia l' un l'altro rampanti, con un Giglietto Rosso sopra d'effi in Campo Bianco (a). Tutti questi ed altri dipartimenti di Fiorentino Governo danno semprepiù a conoscere il genio valoroso e magnanimo della Nazione, la quale, fotto le sue antiche Insegne, e sotto quelle ancora concessegli, come proprie, dai Pontefici, e da altri Principi dell' Europa, e nel tempo di Repubblica, e nello stato di Monarchia (b) uguale è stata sempre a se steffa .

Alla grandezza d'animo si debbono del pari, come essetti immediatamente nascenti dalla medesima, riserire tutte quelle magnisicenze, ed imprese dispendiosissime, che tirò a fine sa nostra Repubblica, alloraquando intrepida, ed inesterabile nella sua fermezza, a fronte

<sup>(</sup>a) Vedi la Tav. XIX.

<sup>(</sup>b) Vedi la Tav. XVII.

di potentissimi nemici volle fostenere con indicibile liber ralità per lo spazio di trent' anni in circa; cioè dell' anno 1377. fino al 1406.; cinque difficili guerre, per le quali spese centoquindici mila centinaja di migliaja di Fiorini d'oro; siccome con molta diligenza raccoglie Cristofano Landini nei suoi Commenti sopra Dante. Ed affinche con maggior forpresa s'intenda l'immensità di tal dispendio riduce i detti Fiorini a Salme; scrivendo egli, che cento Fiorini pesavano più d' una libbra, una Salma era un peso di 400. libbre, per la quale si richiedevano più di 40000. Fiorini; dal che Egli deduce, che le sopradette centoquindicimila centinaja di migliaja di Fiorini oltrepassassero il peso di dugent' ottantalei Salme d'oro; enorme spesa, radunata in parte dai consueti tributi del pubblico, e nella maggior parte dai privati nofri Cittadini, sopra le quali prestanze fatte alla Repubblica potrei agevolmente dar piena sodisfazione a chicchesia, producendo i nomi di ciascheduno di quelli, e le respettive considerabili somme accordate in prestito senza alsun' inveresse, come costa dalle memorie autentiche delle nostre Riformagioni, quando non fosse ciò veramente un occupazione fuori, e di questo tempo, e di questo luogo.

Alla stessa grandezza di cuore; ed alla liberalità incomparabile della nostra Nazione fa di mestieri; che si rapporti quella rara industria, e quel fino avvedimento di fare acquisto, e di promuovere mirabilmente la sua fortuna con felicissimo successo, nella guisa che può scorgersi dalle smisurate spese, sostenute perpetuamente fino da primi tempi della seconda edificazione di Firenze, e dalle forze delle sue ricchezze impiegate nelle manifatture, nella mercatura, nel luffo, e nella deliziola vita. Una Nazione poi, la quale, considerata a confronto efatto d'altre Genti dell' Europa affai affai più potenti, e facoltose per l'ampiezza delle Provincie, per la popolazione, pe'l dominio dei mari, e per altre fruttifere sorgenti d'abbondanza, sembra di stare come in ragione di dieci al mille. Nondimeno è pervenuta mercè quel suo diligentissimo accorgimento, ed in forza d' un genio al grande, al sublime, che sempre l'ha tormentaez, a quell' essere, in cui è stata negli andati secoli, e si trova anche a questi tempi sotto il Principato selicissimo di Pietro Leopoldo nostro Benesicentissimo Signore; Sovrano, che porta su'l Trono come tutte le virtudi alla reale, ed augusta sua Dignità confacenti, così uno zelo indesesso, ed inteso alla amplisicazione della civica industria e delle ricchezze, ed una cura del tutto analoga

allo spirito nostro nazionale.

Ma si chiuda finalmente il corso ad un elogio, il quale per altro nulla in se raccoglie, che alterato sia, o per lenocinj d'arte fuori di pretta verità ingrandito. E sebbene queste giustissime laudi possino per avventura ad altre Nazioni Toscane sembrare odiose, o suggerite da detrami d'eccessivo patriottismo, sappia ognuno, che non mai abbastanza si possono rendere tributi di giustizia, e d'amore alla Patria, nella quale nati, e decorosamente educati abbiamo comuni con essa l'eccellenze, la fama, i meriti, e le ragioni tutte, che ad un buon Cittadino si convenghino; ed all'opposto vituperevol cosa sarebbe allora soltanto il favellare de' pregi della Patria medessima con altrui vilipendio.

Il rimanente, che ora debbo foggiugnere, si ristrigne a produrre quelle vere cagioni, che trarre si debbono dalla Metassisca, dalla Fisica, e dalla energia dell'universale educazione, perchè tutti i Fiorentini siano stati, e siano anche al presente, e siano per essere ancora ragguardevolissimi per tutti quei vari pregi, che formano in essi un particolare carattere, nella guisa che da me sino a questo segno è stato, sebbene in disadorna maniera, dimostrato. Ma pria di diseguare gli avanzamenti dell'arduo assunto stimo al certo, che pregio sia e necessità dell'impresa, che debba quello aver un principio d'ordine sintetico, per quanto sarà possibile e convenien-

te alla materia, che li propone a trattare.

§. I. Avanti che discender possiamo ad assegnare l'appoggio massimo, sù cui reggasi il raro e singolar valore dei Fiorentini in rapporto a tutto ciò ch'è stato detto di sopra, a differenza dell'altre Nazioni Toscane ed Italiane, sembra che sia importanza dell'impegno il dare un veloce accenno in generale delle opinioni, nelle quali.

quali, per dar ragione della moltiplice discrepanza che passa fra un individuo e l'altro degli uomini, si sono fra loro divisi i Filosofi. Quanto a questa canto sensibile disuguaglianza hanno regnato tre sistemi: il primo dei quali rispetto ai talenti, lumi, costumi, e virtudi umane à fissato, che la sola educazione, e le varie circostanze della vita fossero ragione sufficiente per tutto spiegare; da altri poi è stato giudicato, che dalla diversa organizazione soltanto potessero procedere le quasi infinite discrepanze degli spiriti, e dei cuori, nella guisa che manifestamente si può fra viventi osservaro; ed alcuni ale tri finalmente hanno pretefo di rifondere la medefima gran varietà nella differenza essenziale delle anime, a cui fossero aggiunre l'altre due cagioni ora indicate, come concorrenti a mod ficare l'anima stessa nella sua assoluta diversità da tutte l'altre anime.

S. II. Senza impegnarci alla confutazione di quest' ultima lpotesi, capricciosa affitto, e generata da una sola metassisca irragionevole e cieca, più espediente sarà allo scopo nostro che si faccia alcun' esame sù le prime due opinioni: e per rapporto alla sola educazione, come atta per se medesima a dar ragione di tutto, sa quì di mesieri l'avvertire, che in ogni educazione, buona ò cattiva ch ella sia, si ponno distinguere tre cose, le quali conferiscono alla formazione dello spirito umano; vale a dire l'isticuzione in primo luogo, la quale comprende il sistema, i motivi ed i mezzi; l'istruzione in secondo luogo, la quale abbraccia le lezioni, ed i lumi comunicati ò acquissti in qualunque guisa; e sinalmente le circostanze, cne nella loro varietà e moltiplicita giungono all'infinito

S. III. Le circostanze ò sono necessarie, ò sono accidentali: altre poi ò sono interne, ò esterne altre ancora ò sono prevedute e preparate, ò al contratio sono dipendenti digli avvenimenti improvvisi, e da alcuni esfetti, di cui nin si conoscono in guisa alcuna se cagioni. Tutte queste contribuitcono di tal modo all'educazione, che ò la favoriscono, ò le s'oppongono, e di qui avviene tutta la discrepanza degli innumerabili genj e caratteri, che agevolmente si ravvisano fra gli uomini.

S. IV.

6. IV. I motivi, che danno il tuono all'educazione sono principalmente le passioni; poiche fra queste, ed i progressi ammirabili nelle scienze in qualsivoglia abilità passa una connessione energica, che il fatto ci scuopre per innegabile. Ne per passioni qui s' intendono comprese quelle violentissime e furibonde, le quali ò togliendo affacto, d, scemando assai il vigore dell' arbitrio umano libero, scompigliano col loro tumulto tutta l'economia dello spirito, e lo fanno inetto anzichenò a genorosamente operare: quelle bensì sono acconce soltanto al grand' uopo, le quali, mercè il loro urto poderoso, giungono a scuotere la sostanza pensante, ed a toglierla dall' inerzia e dal languore, in cui sarebbe andata per avventura a finire, se dall' elettricismo d'una passione non avesse ricevuto un impeto gagliardo per appigliarsi a gran partiti.

6. V. Il moltiplice eccitamento degli affetti nell'anima per un' armonia e costantissimo tenore di natura stà in ragione diretta delle idee, d delle impressioni, che in varia guiin si fanno nella mente esercitata dalle istruzioni, le quali concorrono in parte dell'educazione ( 6. 2.) Quest' affetti ò passioni, di qualunque indole sieno, per la dipendenza che tengono dalle cognizioni, costituiscono quella numerosa modificazione del voler nostro, per cui siamo foventi fiate indotti e piegati ad amare oppure a odiare, a bramare alcuna cosa oppure a fuggirla, a rallegrarci ovvero a consumare il tempo in cupa tristezza. Perchè siamo infinitamente attaccati, in forza dell'essere umano presente, a cercare la nostra qualunque felicità, e che che mai ci può condurre a possiederla, dobbiamo perciò essere occupati e distratti da tanti stimoli d'affetti, quante esser ponno le vedute diverse del medesimo benestare .

S. VI. Qui pertanto mi sia fatto lecito l'affermare, e determinare come un domma in Metassisca, che le predette vedute sono pressoche innumerabili, le quali si vanno affacciando alla considerazione perpetua di chiunque applichi col massimo impegno se stesso a cercare il suo utile, il suo piacere, la sua gloria. Quindi è che entrando in noi stessi, e consultando la propria sperien-

za, e richiamando alla memoria le rivoluzioni, e le vicende della mente s'accorge per intimo fentimento ciaficheduno, che le idee nostre con rapidissimo muovimento l'une si succedono all'altre. L'idea d'un istante è del tutto disferente da quella d'un'altro; e così successivamente l'anima con perenne corso passa ad un tratto da uno spettacolo lieto ad un tristo cospetto di cose, da un'objetto nobile ad un volgare; anzi nella contempiazione d'un medesimo objetto, quantunque serma si creda, e tutta intesa a risguardarlo, prova ella nondimeno le stesse vicende, e passaggi da una veduta ad altra in quello stesso, come sempre in gran numero ve ne può ravvisare.

6. VII. Tutre le istruzioni, che tendono a perfefezionare lo spirito, ò ad assuefarlo all'acquisto di molte idee siccome non si riducono a quelle sole, che si possino guadagnare per la cura e vigilanza dei precettori a tal' uopo destinati, così tutte le circostanze danno ajuto per aumentare l'educazione : perlochè l'istruzione, che in tal modo si viene a prender, e può dirsi che incominci con la vita, e non finisca che alla morte; e che perciò il corlo intiero della vita medelima altro non sia che una lunga educazione. Ma se avvenisse mai, che una sì fatta istruzione, avvegnachè mal suggerita e condotta, moltiplicasfe gli errori, facesse crescere i pregiudizi, e fortificasse per via d'atti replicati tutt'i vizi morali; d fe mai la negligenza degli stessi educatori lasciasse languire le facoltadi fenza esercizio, aumentasse le passioni co: loro defideri fregolati, l'uomo alloca non acquisterebbe ne perfezione, ne conoscimento reale.

6. VIII. Sia pertanto proposto è compreso benissimo a chicchesia ò sù l'esempio altrui, ò per lunga sperienza, ò per mezzo d'insegnamenti ragionati, che il possiedimento d'ogni sapere, l'opere grandi, e le generose imprese, con tutto il rimanente, che costituisce gli uomini sommi nell'ordine scientissico e morale, abbiano un diritto rapporto all'onore più dilettevole dei mortali, che sieno una copiosa miniera di ricchezze e di comodi, un regno senza cimenti, e quel molto di più, che con tutta verità più intendersi giammai da uno sve-

gliaro

gliato ingegno, non potrà al certo farsi a meno che non fe gli accenda il desiderio di ciò, che scorgesi del tutto analogo alle naturali sue inchinazioni (§. 5.), e che non pensi ben tosto a procacciarsi gli opportuni mezzi, e soccorsi per condursi al desiato acquisto di tanta sorte:

6. IX. Preparato in tal maniera l'animo e riscaldato il cuore se gli rappresenteranno bentosto avanti, tutte le connessioni, che passano fra questi primi objetti, che lo dilettano, e l'incitano, e mille altre idee, che stanno loro inseparabilmente affociate: scelta dei più abili precettori ( parlando delle fcienze, e delle arti liberali ) copia di libri classici e dell'universale riputazione, metedi analitico e fintetico, chiarezza e distinzione di pensieri, pazienza, diligenza, esercizio di memoria, per pasfare fotto filenzio molte e molte altre idee di più fenza novero, le quali successivamente legate con quelle prime s'adunano insieme a riempiere la mente d'un'uomo acceso e prevenuto dall'amore dalle lettere, e delle nobili discipline. Ciò che dicesi dell'erudizione, e delle arti, può agevolmente intendersi a proporzione degli altri acconci mezzi; che si ravvisino da alcuno adattatissimi al conseguimento d'ogni virtù morale, delle magnanime imprese; e della grandezza.

G. X. Ma una gran parte di tali percezioni ò vedute, sebbene conservino un diritto ordine con le ragioni principali di bene e di selicità comprese una volta ed amate, non sono tuttavolta capaci a generare in noi, che avvilimento, e tristezza. Gli ostacoli, che si mirano sovente star di mezzo all'acquisto dei fini sublimi, le lunghe vigilie, le serie e pertinaci meditazioni, le replicate sperienze, ed altri gravissimi travagli, e dispendi non debbono al certo invitare giammai, ed allettare gli uomini, che per loro natura altro non amano, che il comodo, e ssuggono a tutta lor possa ogni satica. Arrogesi per ragione di tutto questo, che siccome la passione dell'amore e delle brame deve per meccaniche leggi nei sluidi e nei solidi della nostra macchina produrre la rarefazione e dilatazione dei diametri dei vasi e delle

fibre, che fono i cambiamenti più confacenti all' opera magnanime e generose, così lo spavento all' opposito al-

tro non induce per diverse leggi in tutt'i circoli organici del corpo umano, che strettezze, e languore; e ce ne danno una sensibilissima prova i tremiti, il pallore, la diminuita traspitazione, gli aneliti interrotti, ed altri sintomi, che negli intimoriti si manifestano; quali tutti per altro nemici sono d'ordinario degli avanza-

menti nelle belle imprese, e nelle scienze.

6. XI. Da questi macchinalicambiamenti, che s' hanno per un inselice parto dello sbigottimento, e del timore in vista dell' arduo e saticoso, si può ben spiegare per qual ragione l'anima dipendente nella successione, e sviluppo dei suoi pensieri in sorza delle corporali disposizioni venga agevolmente distratta dal primo suo impegno e proposito. La sperienza ci porge un argomento evidente e sicuro, che la mente và spesse fiate quà e là errando; e tanto più allora divertesi volentieri dalle primiere trace, e passioni per abbracciarne altre, quanto è maggiore incontra la resistenza a muoversi da un lato, che ad indirizzarsi verso un altro, è un maggior piacere l'invita a volgersi verso un objetto ameno e brillante, che ad un grave, malagevole, e severo.

G. XII. Ma quantunque avvenir possa per le suddette ragioni, che taluno s'illanguidisca, e si rassireddi nel battere l'intrapreso sentiere di qualunque virtuosa professione, non può nondimeno negarsi, che la contemplazione dell'arduo, e di qualsivoglia travaglio debba operare in alcuni individui un sinistro successo: poichè non ogni timore in tutti s'avanza a produrre la viltà, e la disperazione, e non di rado avviene che, quello risvegliando anzichenò, promuovendo, ed alimentando la passione medesima dell'amore, esso altri effetti di poi partorisca nell'anima assai giovevoli al grand'uopo, che surore, coraggio, costanza, e prodotti simili, che con al-

tri nomi sogliono dai Filosofi esser chiamati.

S. XIII. Se abbiamo dovuto fin qui esporre queste osservazioni generali in rapporto all'educazione, comprendiamo però nel tempo stesso, che nen son meno le cose da considerarsi nell'ipotesi dell'organizazione, per mezzo della quale si pretende da alcuni di dar ragione della disuguaglianza, che apparisce nella gran moltitudine degli

womini. Egli d certo primamente, che tutta la varietà eriginale fra un individuo e l'altro può consistere nei vasi, nei liquidi, e nei solidi del corpo umano; come ancora può esser riposta nella diversa costituzione, ò perfezione degli organi sensori, nelle sibre più ò meno sensibili ò irritabili, negli spiriti circolanti più ò meno sottili, ed anche più o meno abbondanti; nelle membrane più deboli ò più robuste, e nelle membra più ò meno proporzionate pe' loro ussizi: imperciocche le parti del corpo umano sono così numerose, e così mirabilmente disposte, che non deve già recar maraviglia qualunque minimo cangiamento in rapporto allo spirito umano, la di cui unione è sì intima con questa macchina, che l'alterrazione d' una di queste sostanze deve necessariamente farsi sentire sù l'altra.

farsi sentire sù l'altra.

XIV. Niuno saprà di certo definire in che consista l'organizazione savorevole ò contraria allo spirito, poichè siamo all'oscuro affatte intorno alla scambievole connessione che vi passa; non sappiamo tanpoco come i corpi insluischino sù l'anima, ne da quali parti dei corpi dipenda massimamente la perfezione, e l'esercizio delle sacoltà dell'anima: quel che c'è noto è, che tutte le membra esterne, e le parti più grassolane sono quelle, che meno influiscono sù la forbitura dello spirito, di ciò che far possino le parti interne meno conosciute.

6. XV. Tutte le predette differenze d'organizazione, favorevoli ò contrarie all'eccellenza dello spirito, possono discendere dal germe primitivo degli individui, dai cangiamenti, che prova ciaschedun setto nel seno medesimo della madre, dallo sviluppo che il bambino riceve nella sua prima puerizia sino all'età adulta, dalle variazioni continuo, che i medesimi corpi sentono incessantemente per tutta la lunga durazione dello stesso sviluppamento, le quali provengono da cagioni interne edesterne, che eperano sopra di loro; ed infine da tutti gli atti più ò meno replicati, che formano il corso e l'inclinazione degli spiriti, in sorza delle disposizioni abituali delle parti, e del temperamento dei corpi. Ma qui in coerenza di ciò, che dir si possa della sorza dell'organizazione su gli avanzamenti dell'opere di gran spirito, sa

di mestieri che siano da me stabiliti alcuni principi, dai mederni scrittori assai meglio insegnati, che dagli antichi.

6. XVI. Affinche i noftri esercizi di mente, e tutte le passioni all'acquistate idee corrispondenti serbino il competente loro vigore, e procedino all'aumento fempre maggiore dello spirito fi richiede dalla natura in primo luogo una fquisita irritabilità di fibre, spezialmente del cerebro, per cui gli organi concorrenti alla generazione delle idee si rendino sensibili all' impressioni anche minime, per avvertirci fedelmente di tutto ciò che accade fueri, e dentro di noi. Una sì fatta fensibilità gli rende inolrre sommamente mobili e celeri alle più fini ofcillazioni, ai delicatissimi tremiti, ed ai più minuti scuotimenti; le quali funzioni non possono altresì essere regolarmente eleguite fenza un' afflusto perenne di certi fottilissimi stuidi, che, scorrendo per le cavità tubulari dei nervi del cerebro medesimo nell'acto della loro tensione; conservino le dette fibre morbide, gonfie, e distese.

6. XVII. Vuolsi in secondo luogo una fermezza di memoria; la quale conservi come in deposito le imagini di tutte quelle percezioni, che vi furono in diversi tempi e combinazioni stampate, od accuratamente dipinte. Per la qual cosa merita che si faccia in questo luogo un' offervazione, che dalla sperienza di noi medesimi si raccoglie, e che illustra la storia dello spirito umano; voglio dire, che allora affai più tenaci, e quasi indelebili vi si mantengono tutte le percezioni quando un'affetto e singolar piacere ce n'a dato l'impulso a considerarle; laddove labili, e sotroposte alla dimenticanza quell' altre abbiamo sperimentate, che ò surono da noi apprese senz'alcun impegno e con molta indifferenza, ò se si studiarono con particolar premura sciolte e separate, non ci curammo di rifguarderle però con quell'ordine e legamento, che una verità e cognizione tiene frettissimo con melte e molte altre, e per cui la vera scienza delle cose si forma e susiste.

S. XVIII. Un' altre principio, che non meno degli altri due precedenti cospira all'ingrandimento dell'animo, è l'uso del libero arbitrio, in sorza di cui la mente è

interrompe il corso dei suoi pensieri, e ne chiama altri secondo il genio e voler suo, o si tien salda e ferma a non abbandonare un tema oppure un opera, che singolare attenzione richiede, e stretta concatenazione d'idee. Non avvi per avventura argomento più forte per restar convinti dell' umana libertà, che l'imperio sperimentale dell' anima sù la scelta e varietà delle sue considerazioni. Essa arbitra e dispotica di rifiutare un idea, e di sostituirne altre consecutivamente, annojata d'un pensiero si diverte in altri, oppure nel medesimo ne trova industriosamente molti più, che la rallegrano, la confortano, e l'istruiscono, e lieta di tante sue vicende coglie il più bel frutto della fua libertà in questa dolce signoria fra' guaj della vita mortale, fenza che vi precorrino ragioni fufficienti e determinanti, fuor di se stessa nella sua deliberazione.

6. XIX. Egli è adunque affai verisimile, che i talenti, il genio, lo spirito, i lumi, il carattere, e le virtudi debbano essere risguardate come il prodotto di queste due cause generali; dell' organizazione vale a dire, e dell'educazione : dal che s'intende, che non fa di mestieri aver ricorso per la spiegazione della discrepanza scambievole degli uomini ad una differenza primitiva delanime, fenza contradire alla diritta e chiara ragione, la quale non sà scorgere che per capriccio questa congenita diversità nell'anime stesse : sebbene non fi renda credibile, che la fola organizazione, e la fola educazione senza il soccorso di questa sieno separatamente capaci a promuovere l'avanzamento dell'opere virtuose; poichè il rifguardare i talenti, e la virtù come l' effetto della fola organizazione sarebbe un errore, come si vedrà a suo luogo; ed oltre a ciò aprirebbe l'adito alla negligenza dei genitori e degli educatori, e favorirebbe ancora della gioventù la pigrizia; e fare all' opposito germogliare quei medefimi preziosi frutti dalla fola educazione, oltre la falsità dell'opinione come risulterà altrove con molta evidenza, sarebbe un dar troppo metito ai precettori, ed un eccessivo valore alle cagioni tutte che concorrono ( S. 3. 4. 7. ) a formare lo spirito; quantunque dovremo poi confessare, che la coltura tendente ad una buona istituzione non solo è giovevole a sviluppare e tirar fuori la disposizione naturale, che mercè una favorevole organizazione può trovarsi in molti, ma può inoltre supplire a ciò che per avventura vi manca, correggere, e perfezionare ciò che trovasi di difettoso, e stendere

in oltre le facoltà per mezzo dell' esercizio.

6. XX. Affinche si trovasse una cotale conformità d'educazione e di genio fra due ò più individui necesfario farebbe pertanto, che con una organizazione perfettamente simile si trovassero questi costantemente posti. in mezzo alle medesime circostanze, e terminati dai medesimi obietti: farebbe d'uopo inoltre, che in virtù d' un armonia efatta della loro libera volontà, e passioni' ( 6. 18. 6. ) si riscontrassero con la loro anima, e vi fissassero quelli la medesima impressione in una guisa invariabile. Ma un' immensa evidentissima varietà nelle circostanze, e nell'organizazione deve produrre altrettanta differenza in tutti gli uomini quanto alla maniera di percepire, di sentire, e d'operare; e da ciò nascer deve in confeguenza una perpetua sorgente d'inuguaglianza negli spiriti, e nei caratteri. Gli stessi ragazzi allevati in un medesimo Collegio debbono, per ragione delle predette discrepanze, contrarre inchinazioni, e progressi: ben differenti fra loro; e per rendersi più certo di quel che possa a questi per reciproca dissormità avvenire, merita d'esser notato, che durante l'intiero corso dell'educazione e di tutta la vita, l'azzardo è sia la combinarione delle cause occulte, e delle circostanze fortuite e non previste tiene di sua propria virtù una copiosa parce nella formazione dell' uomo in rapporto al suo corpo, fpirito , e cuore .

6. XXI. Per determinare nondimeno cià che possa rendere meno dissimili gli uomini fra loro, e per accostrati più da vicino alla spiegazione della differenza quasi specifica d' una Nazione dall'altra, pria di venire allo sciogimento del principal nostro Problema, troppo sembra importante che s'asseguino in questo luogo alcune sorgenti, le quali sieno in tutto e per tutto relative di tal modo ad una Nazione, che non si scorghino perà mai adattabili e convenienti ad un altra; e queste, a

mio credere, ed al parere dei più avveduti filosofanti fi riducono a due fommi principi, vale a dire ad una particolare educazione, discendente dagli esempli domefici, dalla storia nazionale, dai costumi generali del paese, dalle istituzioni civili, dalla natura del culto pratico, e da altri simili capi, i quali maggiormente s'intenderanno in seguito; e per un' altra parte alla qualità del clima, fotto di cui vivono alcuni uomini a differenza d'un altro affatto diverso, che un diverso popolo re-

Spira.

S. XXII. Per la qual cosa non potrassi negare ( se l'uno e l'altro principio vero sia ) che ogni Nazione debba specificamente ascrivere la sua diversità di genio, di costumi, d'imprese, di vizj, e di virtudi alle predette particolari forze influenti; siccome, parlando in generale, abbiamo di sopra detto abbastanza delle nazioni turte, che riconoscono la loro differenza dall'educazione, e dall' organizazione ( 6. 19. ). Ma poichè questa si vuole dipendente dal elima, fa di mestieri perciò, che ne sia illustrato l'importante articolo al presente, nella guisa che ciò apparisce conforme alla sperienza, ed alla ragione.

6. XXIII. Dall' organica structura del corpo umano con tutti gli annessi umori circolanti risulta non solo quel che dicesi temperamento, ma ancora la diversità dei lineamenti del volto, del colore, della grandezza, e varia figura, per cui tanti e tanti popoli della terra si scorgono manifestamente fra loro difformi. Le faccie degli Europei, degli Asiatici, dei Cinesi, degli Africani, e dei Greci ci mostrano tale e tanta discrepanza, che senza ricorrere alla forza del respettivo loro clima sembra inutile ascriverla alla propagazione della stirpe; poichè sappiamo per esperienza che il trapiantare che si fa dei vegetabili cangia sovente la loro forma e grandezza, sebbene siano propagate dalle medesime semenze e germogli. Per la qual cosa Ipocrate fece un gran caso dell' influenza dell'aria sù feti avanti e dopo la loro nascita, e su d'avviso che la gran varietà degli aspetti negli Europei fosse dipendente dalla moltiplicità dell'arie, e delle stagioni, e che in contemplazione dei grand' eccessi di freddo, e di caldo potessero i bambini di questi Popoli riputatsi come nati e generati in climi

affatto differenti.

6. XXIV. Quel che meritamente è lecito dirfi da un filosofo attento del colore in rapporto all'aria, potra benissimo stabilirsi rispetto alla varia figura degli animali in ragione della differenza moltiplice dell'aria medefima. Questa per l'osservazione di fatto è quella, che modifica gli uomini e gli animali in un clima, diversamente dalla modificazione, che apporta loro in un altro. Le fibre di qualunque animale che cresce, circondate da quell'atia in cui è nato, si stendono come se fossero contenute in un fluido, il quale per opera d'una dolce pressione resista al muovimento del cuore nell'atto d' ogni dilatazione ed allungamento delle medefime fibre. Ma febbene queste creschino secondo la loro naturale figura, l'atmosfera facendo nondimeno per mezzo della predetta pressione la sua resistenza, può quella acconciamente considerarsi in relazione all'animale come se fosse

una dolce stampa, ove i corpi sieno formati.

6. XXV. La maggiore ò minore refistenza pertanto, che all'aumento delle membra potrà arrecar sì fatta stampa, sarà un evidente ragione non solo della varia figura esterna, che prenderanno gli animali entro la medesima specie, ma si potrà giustamente inferire ancora, che nell'atto del loto accrescimento mescelandoti l'aria co' sluidi di ciaschedun animale secondo la sua specifica e più permanente qualità di rarefazione, di densità. di calore, di secco, o d' umido sarà per essere una cagione decominante la varia loro costituzione di temperamento, e di tutte quelle qualità, di cui capaci effer ponno i fluidi animali, che circolano per tutta la macchina; e darassi ancora conveniente ragione, perchè della gran popolazione degli uomini alcuni son bianchi, mezzo neri altri, ed alcuni affatto neri ed abbronziti, secondo i gradi del calore, della ficcità, dell' umido, e del freddo dell' aria; come infatti possiamo notare, che gli abitanti delle gran latitudini fono comunemente più bianchi, di quelli che vivono più prossimi al solo.

6. XXVI. Se alla formazione diversa dei solidi e dei fluidi concorre, e tien forza l'atmosfera su gli uomini, e su bruti in ordine al loro temperamento, sarà quella non meno attiva ad eccitare nell'anima le molte e varie passioni, e cangiamenti interni (S. 13. 14.): poichè le persone, i di cui nervi sono dilicati, e gli spiriti pronti a muoversi s' osservano essere alternativamente or gioconde ora attristate, in un tempo vivaci, ed in un altro abbattute, alcune siate sollevate dal dolce balsamo della speranza, ed altre volte dalla disperazione oppresse, ed assugate; e ciò accade secondo la mutazione dell'aria, la quale, senza loro accorgimento ancora, le sa successi-

vamente pasare da uno ad un'altro stato.

6. XXVII. Per tal invisibile ma vera energia occorrono alcune giornate, e tempi quando le facoltà mentali della memoria, dell' imaginazione, e del retto criterio giungono al fegno della maggior loro forza, tuono, e vivezza. Milton, l' Omero degli Inglesi, quel genio vasto e fublime, avea i suoi periodi come le stagioni. Era Egli dal mese di Settembre fine all' Equinozio di primavera, brillante e fervido di tutto quel fuoco, che si vede sparso nel suo Paradiso Perduto: ma oh disgrazia! faceva d' uopo però rammentare Milton in tutto il rimanente dell' anno, per sapere che fosse nel mondo. Quest' avvenimento è simile ad un altro, registrato nelle Memorie dell' Accademia Franzese, che un bambino d'otto anni, il quale apprendeva la lingua latina di tutta perfezione, si dimenticò poi ad un tratto quasiche di tutto ciò che sapeva, appena cominciarono i gran caldi dell'anno 1705. ma paffati due o tre giorni di freddo temperate gli ritornò la memoria; quale indi perdette la seconda volta al ritorno di nuovo caldo.

S. XXVIII. Da taii e da infinite altre osservazioni, che potrebbonsi addurre, sembra assai probabile e quasi manifesta cosa, che il genio delle nazioni sia dipendente dalla natura relativa di loro atmossera; e che perciò l'arti e le scienze abbiano fatta la loro miglior comparsa in alcune latitudini, piuttosto che in altre. E che sia il vero, gli abitanti d'alcuni paesi riescono assai meglio in quelle arti, le quali molta industria richiedono e molta applicazione, che in altre arti, in cui si ricerca la sola imaginazione: quindi è avvenuto, che certe regioni han-

no abbondato di Mattematici, di Filosofi, e dei migliori Meccanici; laddove in altre hanno fiorito per eccellenza i Pittori, gli Statuari, gli Architetti, ed i Poeti; arti tutte, le quali, oltre le regole, esigono il vi-

gore della fantasia.

S. XXIX. Sembrerebbe adunque, che il Clima di Firenze, fotto di cui tanti e tanti valentuomini si sono in straordinaria e sorprendente guisa segnalati e distinti nelle scienze, nell'arti liberali, ed in altri vari pregj, come di sopra copiosamente su dimostrato, partecipasse delle qualità capaci ad eccitare tutte le passioni e cangiamenti nella macchina e nell'anima, che possono insistire nella perfezione d'opere sì belle. Ma ritorniamo a stabilire nuove osservazioni, e principi generali per la dimostrazione del nostro assunto, le quali risguardano le diverse nazioni e'l loro genio, assinchè nulla ci manchi dipoi, per quanto sarà possibile, quando s'applicheremo a

strignere il raziocinio.

6. XXX. Sebbene il clima vario dei paesi ci scuopra col fatto un' uniformità affai costante quanto al temperamento, passioni, studj, ed opere dei diversi abitatori, non è però meno efficace il vario tuono e costituzione, che può dar loro la qualità diversa dei nutrimenti. i quali fanno in proporzione, come ogni filososo può intenderlo, la specifica loro discrepanza in rapporto agli uomini, nella guita che dell'aria fin qui abbiamo detto; sebbene in tutt'i popoli si sia fatto dopo tanti secoli un cambiamento nel tempo stesso di successive generarazioni Il naturale dei Franzesi, per esempio, descritto da Cefare e dagli altri Storici, è molto simile a quello dei Franzesi dei nostri tempi: gli abitanti di Scio vengono descritti dagli antichi Greci come gente dissoluta, e dodita ad una vita molle, e ad ogni genere di piaceri ; e ciò ch' è stato detto dei tempi andati si può dire anche dei presenti, poiche si mantengono costoro anche ai giorni nostri del medefimo umore; e danno per ficura ragione di tal genio nazionale alcuni Viaggiatori non passionati una certa delcezza d'aria, e la qualità specisica dei nutrimenti, che unitamente dispongono quei popoli ad una particolare indolenza, ed allegria: le quali cole

cose potranno peravventura esser corrette dalla legistazioni alcun poco; ma i governi sebbene formino i costumi;
non giugneranno però a tanto, di sopprimere affatto il genio
degli abitatori; e ciò ben si scorge in quel che non è
ristretto loro dalle leggi, vedendosi chiaramente che le lore passioni, ed in conseguenza le loro virtudi, ed i loro vizj nazionali serbano una costante conformità co' predetti principi.

6. XXXI. Fatta pertanto una diligente offervazione su la predette cagioni, troveremo che ambedue stanno in cerrispondanza su varj effetti in tutti gli abitanti della terra, nella guisa che sono stati ravvisati ancor da Ipocrate. Nei Paesi Settentrionali , ove i cambiamenti dell' altezza nel Barometro, ed in confeguenza quello del peso dell'atmosfera, sono in un muovimento perpetuo d' oscillazione a causa d' una pressione di 1200., di 1800., e talvolta di 3600. libbre di più in un tempo, che in un altro, si potrà notare il sistema nervoso e gli spiriti animali di quei Popoli; sebbene a cagione della blanda pressione e rarità dell'aria vi si passi la vita senza sensibile aggravio, e dolore; tocchi e modificati con forte tensione di fibre; affezioni, a cui altri Popoli, eve le variazioni del Barometro ò leggieri sono, ò di niuno cambiamento, non stanno esposti in conto alcuno.

6. XXXII. Nella guisa pertanto che gli abitatori in un clima d'estremo freddo si trovano più attivi e più disposti all'esercizio, ed al travaglio, perchè il freddo medesimo opera in essi come uno stimolante, così all'opposito nella gran latitudine d'un clima caldo quei pepoli saranno, come il fatto ancota ce l'assicura, in una rilassazione di fibre, e perciò sempre pigri ed indolenti, ed inoltre naturalmente inchinati alla schiavitù dello spirito, e con un aversione costante dal disputare con quel-

li, che si son fatti loro maestri.

G. XXXIII. Se noi adunque considerar vogliamo gli uomini nelle differenti sische circostanze predette troveremo in primo luogo, che le costituzioni dei loro corpi devono essere affatto discrepanti fra di loro. Il fatto costante, che ci somministrano le osservazioni sù l'organica struttura così esterna come interna di tutt'i popoli del mondo, abitanti sotto diversi climi, lo prova a bassianti

XCIV Stanza ( 6. 23. 5: 24. 5. 25. ). Spoctate in oltre 2 notato, che gli abitatori dei paesi freddi e umidi sono flemmatici, corpulenti, e malinconici a cagione del rilassamento delle loro fibre, e dell' umidità imbevuta con l'aria: ma per cagioni opposte debbono prodursi effetti contrari ; poiche il calore sebbene rilassi le fibre, deve nel tempo stesso, afforbendo la loro umidità, indurirle, e renderle più consistenti. Ciò che può dirsi su l'indurimento delle fibre si scorge analogo alle altre parti del corpo animale: ed in fatti gli offi degli animali del paefi caldi sono più duri , e specificamente più pesanti di quelli dei climi freddi; come si può vedere paragonando gli offi dei cavalli affricani con quei delle regioni del Nord. Il sangue parimente degli animali, nati e cresciuti nei climi caldi, è più denso e più nero, di quel che possa vedersi nei paesi settentrionali, a causa d'una diffipazione più abbondante delle parti sierose, che si fa traspirando; come ne fanno sicura testimonianza tutt'i medici, ch' hanno fatto pratica in quelle contrade. Dal che avviene altrest, che la qualità predetta di questo sangue circolante per le vene di quegli abitatori gli renderà atrabiliari ; poiche gli eccessivi calori esaltandone la bile: la quale fra fughi animali è l'umore che per se medefimo è dei meno traspirabili ; disliperà agevolmente tutto l' umido che pria la rendeva più sottile, ed incapace a produrre la detta malattia. In prova finalmente, che il caldo e'l freddo operano fu l'organizazione per principi fra loro contrari, s'offervi la diversità dei linguaggi , che paffa fra paesi caldi , ed un armosfera freddiffima. La maniera d'articolar la lingua, asprà e serrata dei popoli del Nord, deven fuor d'ogni dubbio afcrivere alla loro ripugnanza d'aprir la bocca nell'aria fredda ; ciò che deve rendere certamente la loro lingua abbondante di lettere consonanti; laddove per una cagione contraria gli abitanti dei climi calorosi, aprendo agevolmente le labbra, debbono formare un linguaggio dolce affai più , gutturale , e copioso in vocali . L'aria calda dilata, sviluppa, e rarefà le parti, e la fredda le riftrigne, e le condensa; e perciò non solamente si da ragione dei suddetti miechinali cambiamenti, cho stanno in

opposizione fra loro scambievole, ma fi spiega eziandio. perchè gli anni della pubertà si maturino più presto nei paesi caldi che nei freddi; e nelle femmine massimamente, che vi giungono all' età perfino di diec'anni: e perchè forto questo medesimo clima gli animali tutti non fiano mai foggetti a diventar graffi, per caufa della raspirazione copiosa; ed al contrario nell'asmosfere fredde e umide, arrestandosi la medesima traspirazione si verrà ad' accumulare l' olio ò graffo animale, e quindi avraffi in quei popoli la pinguedine, il torpore universale delle

membra, e la prigrizia.

6. XXXIV. La discrepanza dei climi in secondo luogo fara ragion fufficiente delle passioni respettivamente diverse, che nelle varie nazioni sono state sempre ravvisate; poiche l' atmosfera , la quale concorre alla formazione dei solidi e dei fluidi, conferisce unitamente ad eccitare le varie paffioni, ed allo stabilimento delle scienze, dell'arti, e gonio loro ( S. 26. S. 27. S. 28 ): ed a questo proposite giova adortare gli aggiustati sentimenti del celebre Montelquieu , il quile , parlande dei paesi caldi e freddi in rapporto alle inchinazioni dei respectivi abitanti. A dichiara quanto alla sostanza nella seguence maniera (a) " Nei paesi caldi " l'estremità dei nervi logo scuoperte ed esposte ad ogni minima azione dei più flevoli objetti : ma , nelle regioni fredde all' opposito la tessicura della cu-, ticola essendo rinserrata e le papille compresse, vengo-" no ad essere le piccole membrane in conseguenza in , alcun modo paralitiche, e la fensazione non passa al , cerebro, che alloraquando fia forte all'estremo, o che ,, sia giunta a sorprendere i nervi tutt' insieme. Sotto , questi climi pertanto la sensibilità pe' piaceri troverassi ,i indebolita; ma farà molto maggiore nei pacii tempera-" ti, e nei caldi poi troverassi asl' estremo. Nella guisa ,, che si distinguono i climi in ragione dei gradi di la-,, tirudine, così petrebbanfi distinguere pe' gradi della " sensibilità. Nel teatro d'Inghilterra, e d'Italia si com-" prendond gli attori ugualmente medefimi : ma la stei-, sa musica, e l'azione medesima produce gli effetti del

<sup>(</sup>a) Esprit des Loix Lib. XIV. Cap. 11.

XCVI

" tutto differenti negli spettatori d'ambedue le Nazioni : poichè una di queste è tanto seria e calmata, e l'a-" tra così spinta al trasporto, che sembra una cosa ma-" ravigliosa, e affatto impercettibile. In simil guisa po-" tremo dire del dolore, il quale viene eccitato dalla " lacerazione di qualche fibra del corpo animale. L' Au-" tore della natura, il quale à stabilito con leggi e si-" stema invariabile, che quello sarà più squisito a mi-" fura del disordine predetto, à fissato perciò, come egli " è evidente, che gli corpi grandi, e le fibre groffolane " dei popoli del Nord sieno meno capaci di disordi-" narsi, che le fibre dilicate dei popoli dei paesi cal-" di, e che l'anima sia perciò meno sensibile in quei " popoli al dolore. Fà di mestieri scorticare un Mosco-" vita per fargli provare il senso del dolore. Con tal " delicatezza d'organi, che abbiamo nei paesi caldi, l'ani-" ma è sommamente attratta da tutto ciò, ch' abbia " rapporto all' unione dei due sessi, e tutto la conduce " a questo termine. Nei climi del Nord appena la fisi-" ca economia dell'amore à forza tale da rendersi a quel " lo fensibile; nei climi poi temperati l'amore accom-" pagnato da mille accessorj si rende piacevole per mez-, zo di tutti gli objetti ,e molto più nei paesi assai più » caldi. Nei paesi del Mezzogiorno una macchina delica-" ta sarà debole, ma sensibile nel tempo stesso a tutte " le impressioni d'amore, ed esposta ad ogni servitù » del medesimo, ed a tutte le sue vicende e turbolen-" ze. Nei paesi del Nord una macchina sana, e ben for-» mata, ma stupida, trova i piaceri in tutto ciò, che può , rimettere i suoi spiriti in muovimento; la caccia vale " a dire, i viaggi, la guerra, il vino ec.. Si trove-, ranno nei climi del Nord molti popoli, che hanno , pochi vizj, e molte virtù, molta fincerità e franchez-" za. Avvicinisi alcuno a' luoghi del Mezzogiorno, cre-" derà bentosto d'allontanarsi dalla Morale medesima; poi-" chè da quei popoli più vivamente passionati saranno " moltiplicati i delitti , ciascheduno di guadagnare sopra ", degli altri tutti quei vantaggi s' industrierà, i quali " potranno favorire le medesime passioni. Nei paesi di ,, clima temperato si osserveranno i popoli incostanti e , mo" mobili nelle loro maniere, vizi, e virtu medefime ec. " Il calore del clima può essere sì eccessivo, che i cor-" pi siano assolutamente senza forza. In conseguenza di , loro abbattimento s'infinuerà nello spirito medesimo , una certa curiofità, con essa qualche nobile impresa ed , altri fentimenti generosi; le inchinazioni vi faranno , cutte passive, la pigrizia vi farà la felicità, la maggior ,; parte dei castighi vi si renderà meno difficile a soste-" nersi di quel che sia l'azione dell'anima, e la servi-" tù sarà più tollerabile, di quel che effer possa la for-"; za medesima dello spirito, ch'è necessario per regger se " ftesso. Gli Indiani sono naturalmente senza coraggio, ed i , bambini fteffi degli Europei nati nell'Indie, perdeno " quello del loro clima. Ma come mai accordar potraf-, si tutto ciò con le loro azioni e costumi atroci? Gli " uomini si sottopongono a mali incredibili, e le donne si , gerrano vive in mezzo alle fiamme : eppure questa for-,; za viene dalla debolezza. La natura ch' a dato a que-", sti Popoli una fralezza, che gli rende timidi, à con-,, ferita loro altresì un' imaginazione sì viva che gli tra-" sporta agli eccessi. Questa medesima delicatezza d' or-, gani, che fa loro aborrire la morte, e mille cose più , che la morte, a cagione deila sensibilità, è capace nel ,, nel tempo stesso a far loro godere in mezzo ai pericoli, , ed a quelli medesimi far insulto.

S. XXXV. Dopo aver noi parlato delle offervazioni fatte in generale dai Filosofi in rapporto ai due gran principj, i quali debbono decidere uniti insieme della varietà dei genj e dei costumi delle Nazioni, sa ora di mestieri che scendiamo a stabilire altre non meno sicure rissessioni, le quali stanno connesse strettamente con gli abitanti della nostra Città di Firenze, di cui siamo nell'impegno di dar ragione a tenore del primo assunto. L'aria ed il clima concorre a formare, e modificare il temperamento e l'organizazione (s. 23.) da cui dipenda poi il vario carattere, e le virtudi nazionali respettive prendono la loro essenziale discrepanza (s. 28.).

6. XXXVI. Per la qual cosa affinche si cominei a ragionare del genio singolare dei Fiorentini, a differenza

non chip we will be degli

degli altri popoli della Toscana e dell'Italia, si determini che la Città nostra, situata sotto la zona temperata boreale, stà ai quarantatre gradi e minuti quarantassette in circa d'elevazione di polo, ò sia di latitudine; come restò sissimo dall'insigne Geografo ed Astronomo Domenico Cassini (a). Per la predetta elevazione il cielo di Firenze si costituisce pertanto nel VII. Clima, e nel Paralielo XIII, il di cui giorno massimo è d'ore 15, e d'altrettanti minuti, in conformità d'un esattissima Tavola, che distribuì il celebre Varenio.

6. XXXVII. Quantunque il Clima nostre debba effere considerato a corrispondenza della prederta latitudine in ordine allo scopo preiente, merita tuttavolta che sia rifguardato pe 'l medefimo fine nella fua atmosfera; la quale si carica d'un immensa quantità di molecole varie eterogenee alla qualità dell'aria pura, in ragione dell' esalazioni, dei vapori, dei sali, e dei nitri trasportari dai venti, d'un fluido ignes che dalla terra fovente fi folleva , e d'altri corpi effranci, di cui tutta l'aria fi riempie, a danno spesse fiate e distruzione, e talvolta a benefizio dei viventi. Non è cosa nuova, che intiere provincie fiano per le predette cagioni affai più fredde ò all'opposito affai più calde, di quel ch' essere dovrebbono in contemplazione della loro respettiva latitudine. La Città nostra con tutte le sue men vicine adiacenze è tanto soggetta ai venti così freddi come umidi, alle stravaganze perpetue dei tempi, ed alle irregolarità delle stagioni, con molte l'altre ostilità delle mereore, che Provincia può meritamente per giudizio degli offervatori stemperata anzicheno chiamarsi, che Paese situato sotto una zona moderatamente calda e piacevole, come effer dovrebbe per causa della predetta sua

S. XXXVIII. Dagli stessi venti, i quali non nascono già dalla Toscana, ne dal prossimo territorio di Firenze, ma da rimotissime parti vengono portati a noi, si sconcerta la tranquillità regolare del Clima: poichè

<sup>(2)</sup> Tables Astronomiques du Soleil & c. Par. Mr. Cassini Paris 1740.

portando quelli e vapori , ed efalazioni moltiplici da lontane regioni, che fi mescolano con altre che trovano nel passaggio per la Toscana, vengono finalmente a scaricarsi sopra la Città e le campagne nostre, con l'associazione di piogge, nevi, gragnuole, fulmini, turbini, e di varie tempestose alterazioni, le quali secondo la diversità delle stag oni producono intorno a noi orribili inondazioni, i diaoci, le brinate, le nebbie, con immensi sconcerti, i quali alterano l'economia degli animali, e dei vegetabili .. La moltiplicità dei venti dominatori e distruttori del vero Clima di Firenze si può diligentemente descritta leggere nell' Alimurgia del celebratissimo nostro Sig. Dottor Gio. Targioni Tozzetti (a); perfetto erede, ed uno degli esemplarj ancor viventi dello spirito e del genio nazionale, da locarli al pari dei più valorofi, che vantar possa nelle scienze e nell'erudizione universale l'antichità fiorentina: nella qual Opera si vada scorrendo ancora a questo proposito una Cronica Metereologica dal Chiarissimo Autore ben disposta pe'i tratto di sei intieri secoli, cioè dall'anno 1165, fino all'anno 1764. (b); dalla quale rifulta una costante inuguaglianza di stagioni, con avvenimenti ed alternative maravigliose nella nostra armosfera, per cui la temperatura di questo Clima s'è fatta sempre grave, dannosa, ed insoffribile, e peggiore altresi di quei paefi settentrionali, che, sebbene afflitti dagli incomodi d'un gran freddo, featono però una regolarità uniforme di tempi e di cambiamenti, la quale da noi s'è affatto sbandita.

S. XXXIX. Ma per meglio intendere l'alterazione frequente del nostro cielo siorentino per tutto lo spazioso suo circondario, e la costante sregolatezza delle stagioni sotto quest'atmossera, giova che siano riportate le parole medesime del suddetto Sig. Targioni nell' Opera poco avanti accennata, le quali sono il risultato e la deduzione generale di quanto per l'avanti per via d'osservazioni metereologiche à saputo Egli accuramente notare e stabilire. ,, Aggiugnerò certe brevi ristessioni (son

n 3 , que-

<sup>(</sup>a) Tom. I. Pars. II. dalla pag. 6. alla pag. 41.
(b) Ibidem Pars. III. dalla pag. 41. alla pag. 830.

... questi i suoi detti (a) ) sopra i limiti e periodi delle , figioni, che proviamo in Tofcana fervendomi per qu-., ti sicuri delle osservazioni Metereologiche Fiorentine " del Sig. Dottor Martini fopra pubblicate. Nell'ultime ., otto annate adunque, dal dì 25. Marzo 1757, fino ,, al dì 16. Giugno 1765., io trovo Giorni di Primave-" ra 602. che ragguagliano per anno giorni 75., e ore 6. "Giorni d' Estate 757., che ragguagliano per anno gior-" ni 94., e ore 9.; Giorni d' Autunno 466., che raggua-" gliano per anno giorni 58., e ore 6.; Giorni d'Inver-" no 91., che ragguagliano per anno giorni 136, e ore 9. .... Ecco come in un breve periodo d'anni le tta-,, gioni nostre, benchè disuguali, bilanciano e congua-" gliano presso a poco i giorni dell' anno secondo la di-,, visione Astronomica e Civile. Ciò per altro deve in-, tendersi per Firenze, e per il suo Valdarno solo, giac-", chè nelle pianure d' Empoli in giù, e nelle Maremme non montuose bisogna supporre i' Inverno più cor-", to d'alquanti giorni, e più lunga l'Estate; e vice-,, versa nelle Provincie più Boreali di Firenze, e nelle Montuose ed Alpestri bisogna supporre più corta l'Estate, e più lungo assai l'Inverno, il quale va fisica-", mente calcolato, non secondo la lunghezza dei giorni, ma secondo i gradi del calore sparso per l'Am-,, mosfera . Le medesime Osservazioni Metereologiche del Sig. Dottor Martini ci danno in giornate 2871. il se-, guente ristretto di temporali ,, E qui dopo aver ripora cato il valoroso nostro Scrittore l'esatto computo di tutte le variazioni del Fiorentino Clima, spartito nel respettivo numero delle giornate, così profiegue a dire,, " Di giornate 2871. adunque ne aviamo avute fole 1423. screne e belle ed asciutte, e più che altrettante; " cioè 1448.; non belle ne quiete, ma poco ò affai ventose, nebbiose, nuvolose, piovose, ò nevose; laonde , bisogna calcolare, che in un anno doviamo avere sei ,, mesi di tempi buoni, e soffrirne sei mesi di cattivi ... 6. XL. Chiara cofa pertanto apparifce, che la di-Sposizione organica dei Fiorentini essendo dipendente da un

<sup>(</sup>a) Ibidem Part. IV . pag. 274. & feq.

un Clima temperaramente caldo, ed insieme da molto e molte alternative di vento e di freddo, di nevi, di gelo, d'umido, di fecco, e da altre stravaganti mutazioni d'atmosfera ; dovrà cencorrere per quetta parte alle opere di spirito e di grandezza, quali di sopra abbiamo per vari arricoli dimostrate. Laonde sembrerebbe, che in realtà il Clima nostro, sotto di cui tanti eccellentissimi uomini fi sono in tutt' i tempi maravigliosamente perpetuata la chiara memoria pe 'l possedimento delle scienze, delle arti liberali, e d'altri rari pregj, partecipasse delle qualità capaci ad eccitare tutte le passioni e cangiamenti nella macchina e nell'anima, che possono influire nella perfezione delle bell'opre ( 6. 29. ) Egli è inoltre manifelto e sperimentato il successo costante di tutte le nazioni abitanti fotto varj climi, per cui siamo avvisati ed afficurati, che quelle d'un clima freddo fi trovano più attive e più disposte all' esercizio, ed al travaglio ( §. 31. 6, 32.; il che però non trovasi in quelle, che respirando fotto un clima caldo fono inchinate anzichenò all'indolenza, all'allegria, alla diffolutezza, all' incoffanza, ed a tutto ciò che può sbandire da esse loro la fatica ( §. 30. 6. 34. ): Ma trovandosi riunite le forze influenti dei due opposti climi nell' atmosfera di Firenze, potranno perciò trovarsi riuniti ancora nei Fiorentini gli effetti corrispondenti ai predetti opposti principj, cioè l'attività l'industria , e quell'effere perpetuamente incaloriti per l'amore della gloria, delle imprese magnifiche, per la ricerca della verità, è della bellezza.

S. XLI. E quantunque possibile non sia che determiniamo precisamente in che consista l'organizazione dei nostri Nazionali, che gli conduca con selice successo a gloriosamente operare; come di tutti gli uomini su avvertito di sopra (S. 14.); egli è però plausibile assai, che i Fiorentini nati e cresciuti sotto un clima competentemente caldo abbiano sortita una dilicata organizazione; per cui non solo l'estremità dei nervi siano esposse e scuoperte ad ogni minima azione esterna dei più sievoli objetti (S. 34.), ma che dotati inoltre d'una squiitta irritabilità di sibre, spezialmente del cerebro, si rendino sommamente mobili alle più fini oscillazioni.

ai dilicatissimi tremiti, ed ai più minuti squotimenti in tutte le funzioni di loro mente, le quali hanno il rap-

porto all' eccitamento delle passioni ( §. 16.)

6. XLII. Saranno perciò i nostri secondo le alternarive dell' atmosfera, alle quali è sottoposto il distretto di Firenze ( G. 37. S. 38. S. 39. ), essi pure alternativamente or giocondi ora attriffati, in un tempo vivaci ed un altro abbarruri, ed in altri tempi secondo la mutazione dell'aria, che gli farà successivamente passare da uno ad un altro stato, si scorgeranno essi e vigorosi, e poi stupidi, alicri e fervidi talvoita, e periodicamente a feconda delle stagioni dalla fredda inerzia altre fiate dominati :a tenore di quanto fu brevemente offervato di fepra ( 6, 26, 6. 27. ). Imperciocche il freddo operera su'i sistema nervofo con forte tensione di fibre come uno stimolante ( 6. 21. 6. 22. ), l'umido poi sarà capace a indurre sopra di essi il torpore, e la malinconia (6. 33.); ma il caldo febbene condur gli possa alla rilassarezza, gli renderà nel tempo stesso operativi, e generosi ( S. 40. ).

6. XLIII. Sono queste le naturali disposizioni dei Fiorentini, per cui, se non tutti, non pochi però si sono avanzati all' altezza del merito, ed alla magnificenza dello spirito in forza del loro temperamento, dell' aria, e di ciò ch' abbiamo detto fin quì in rapporto all' organizazione. Ma questa sola, volendosi assegnare per la total cagione della discrepanza dei nostri dalle altre nazioni, sarebbe un errore, senza il soccorso dell' educazione; la quale non folo è giovevole a sviluppare la disposizione del temperamento, ma può inoltre supplice a ciò che peravventura manca a correggere, ed a perfezionare le facoltà dell' anima per mezzo d'un elercizio ( S. 19. ), che comprenda l'istituzione, l' istruzione, e 1º favore delle circostanze ( S. 2. S. 3. ), è pregio perciò del nostro impegno che si dimostri la stretta e indispensabile connessione, che deve interporsi fra quest'altro principio, e la particolare e specifica organizazione dei Fiorentini; dei quali abbiamo noi fott' occhio, come il fatto costante ci da manifestamente a conoscere, che non tutti, anzi pochi fon quei, che spinti da potente desio di gloria, ò da altro aspetto di bene abbiano consacrate le loto cure, e la porzione migliore della vita alla più fina coltura delle lettere. Molti perciò sono fra noi gli ignoranti; gran parte dei quali aftretti da fisica e da morale impotenza non ebbero quei comodi giammai, equelle fortunare combinazioni, che giovano in mirabil guifa a formar lo spirito, e ad inalzare gli uomini alle altissime cime della dottrina, e d'ogni raro sapere. Altri poi quantunque forniti di soccorsi naturali civili, e più e meno eziandio dalla force affistiri farebbero ftati ben disposti a ricevere le prime e più profittevoli impressioni, le quali a guifa dei vigorofi germi fi fviluppano e mirabilmente fruttificano; ma una difordinata educazione, un mal condorto fistema, l'altrui pravo esempio, e cerei falsi dettami di cuore vi furono disgraziatamente surrogati a danno di costoro. Avvenne allora, che amarono meglio di lasciarsi condurre dal genio folle della propria libertà e piacere, a poco a poco cominciarono pria a rifguardare le applicazioni letterarie ò con indifferenza o con segreto orrore, passarono indi a considerarie come circondate da insuperabili offacoli, e quasi indegne delle loro anche men gravi follecitudini; e vinti finalmente e loggiogati ( perdute affatto quel primo fentimento d'effimazione somma e d'amore per le scienze) s'abbandonarono alla disperazione di conseguire l'impresa, e ne aborrirono fin anche la ricordanza. Vengo ora a parlare di quel riffretto numero, che costituisce, à che patrà per avventura formare col tempo la gloria della vera fapienza e delle arti più nobili, che seppero i viventi nelle società giammai inventare. Invaghiti questi del bello e dell'ortimo; che attentamente ravvilarono per tutt'i rapporti nel possedimento delle dotte facoltadi, sperimentaro. no unitamente nell'anima un delicato senso, il quale, spargendosi per essa, ne lascio un vivo desiderio altamente impresso; come appunto farebbe nel palato un nuovo squisito sapore, che ce ne fa bramare per la sua viva memoria una frequente rinnuovazione. L'intimo fentimento di tal forza e natura rende bentofto l'anima oltre modo follecita d'impiegare ogni mezzo e soccorso, e spinta dall'appetito del nuovo, e del mirabile non è paga e contenta, se all'industria e vigilanza degli abilifimi precettori non aggiunga nuovi ingegnofi tormenti per notare attentamente l'ordine dei suoi progressi, per non lasciar indictro e nell'oscurità una quantunque minima cognizione, onde ritardisi il corso dei suoi avanzamenti, e per non indebolire quella sua lieta alacrità, ch'è figlia dell'amore. A questo perenne esercizio concorreranno pertanto infinite ofcillazioni, e tremori nei delicatiffimi vasellini del cerebro, per cui non solamente le vive sembianze delle cose vi rimarranno scolpite, ma aprendosi altresì per tal mezzo, vinta ogni resistenza, un più facile e rapido corso a quei sottilissimi spiriti circolanti, staranno questi in forza d'una abitual disposizione sempre prouti ad ogni cenno dell' anima. Fattosi questa un tal adito in vigore del suo volere, riscaldata da magnanimo coraggio si fà disprezzatrice f.anca ed intrepida di tutti gli incomodi annessi allo studio, e alloraquando s'incontrine nuove difficoltà e tenebre, che trattenghino il chiaro conoscere del vero, consultando essa la memoria e confrontando con le passate le cose presenti, che tien sorto l'esame, deduce connette ed a sempre nuovi scuoprimenti con istancabile costanza perviene.

6. XLIV. Questo è il più diligente quadro, che da me dar fi potesse in ristrettissimo tempo di tutti coloro, i quali e negli andati secoli e nella nostra presente etade fi riveriscono, e s'ammirano come i più illustri geni dell' umanità ragionevole; e questa è la pittura eziandiodi quelli ( prendendo a considerare le cose nelle loro graduate proporzioni) i quali se non non giunsero a' sommi apici della dottrina, ma si fermarono nella mediocrità, tutto però quel saggio di loro ingegno, che c' hanno somministrato, degno sempre di tutta la commendazione e del nostro applauso, altro non è che un frutto delle loro passioni. Ma non di quelli soltanto, che s'appigliarono per professione allo studio delle profonde erudizioni è proprio queste discorso, poiche del pari appartiene a tutti quegli altri, che furono e sono anche a' di nostri nelle arti liberali e meccaniche, ed in ogni grandezza d'operar virtuoso eccellenti e singolari : l'ordine delle idee acquistate per l'educazione di qualsivoglia sorte, e tutta l'economia dell'anima ( S. 6. S. 8. S. 9. S. 18. ) non è certamente in rapporto a questi discrepante dagli altri; onde non è difficile a comprenderne l'analogia, e ad applicare ai medesimi le teorie del raziocinio sino a

questo segno condotte.

6. XLIV. Le circostanze e tutti gli objetti esterni, ch' hanno concorso unitamente ad un ottimo apparato d'organizazione, ad istruire ed a render abili all'acquisto d'ogni cognizione i nostri Fiorentini, non s'intendono quelli foltanto, che sono stati procacciati loro per la cura 'e vigilanza dei precettori, ma entrano nella classe dell' idee tutte le istruzioni, che cominciano con la vita, e non finiscono che alla morte ( S. 7. ). Le teorie delle scienze, le regole delle liberali professioni, gli insegnamenti ragionati della Morale, e l' ampiezza delle umane istituzioni ben comprese dai nostri sotto il vero aspetto di felicità, e di gran bene ( S. 8. ); tutto ciò è stato capace a produrre in singolar maniera un moltiplice ecciramento di poderosi affetti, i quali stanno in ragione diretta dell'impressioni, che si son fatte nella loso mente esercitata dalle predette istruzioni ( 6. 5.) - All' acquisto di questi lumi s'aggiungono ad operare, altretranto nello ipirito dei nostri le particolari educazioni, discendenti dagli esempli domestici, dalla Storia nazionale, dai costumi generali del Paese, e da altri simili capi, di cui fu dato di sopra un accenno ( 6 21.); ed oltre a ciò la diversa forma di governo, che in più tempi fino dalla prima sua-fondazione à praticata la Città nostra, tiene una gran parte di siorentina educazione; per cui erano molti e molti spronati, ed accesi ad opere gloriose, ed agli studi più nobili ed illustri. La Politica Democratica, per esempio, continuata per alcuni secoli, la quale a ciascheduno del Popolo, che fosse ascritto e squittinato per una delle maggiori o delle minori arti di Firenze, dava la capacità e l'apertura d'effer eletto e tratto alle Magistrature anche somme, serviva d'un forte impulso per applicarsi all'opere di saviezza pubblica all'arte di governare, per fornirsi a tutto potere di lumi, di notizie, d'eloquenza, di destrezza; per occuparsi decorosamente non solo a vantaggio del Regno Repubblicano, ma all'acquisto d'una privata gloria ed interesse; e por

non essere di più soprassatti ed oppressi dalla nemica ga ra dei Ghibellini, quante e quante avvedurezze, sollecicudini, ed applicazioni non avranno impiegate quei noftri antichi, i quali sebbene diftratti dagli affari per lo più meccanici di loro professione, erano tuttavolta richiamati sovente ad una seria accortezza, o per vincere l'altrui aftuzia e vessazione, o per salvare libere e intatte le ragioni di Stato dalla prepotenza degli avversari. Questi poi crano di due generi: poichè alcuni insidiavano alla nostra quiete, libertà, e grandezza fuori affatto dalla Città e dalla Repubblica, e davano sovente da fare e da pensare; altri se ne vivevano nell' interno del nostro Comune, e con maggior sierezza lo travagliavano con intestine discordie, sedizioni, guerre civili, rapine, devastazioni, inimicizie, e tradimenti: il che si faceva per opera di quegli orgogliosi e prepotenti Magnati, i quali spinti da un folle desio di predominare macchinayano sempre a danno immenso della Parria d'opprimere i buoni Cittadini, e la plebe. Nelle circostanze pertanto di quei secoli infelicissimi molti erano gli avvenimenri, che servivano d'istruzione diuturna, e somministravano una particolare educazione al generoso ed intrepido spirito dei nostri con una moltiplicità d'idee analoghe a quei fatti, che rapidissimamente l'une si succedevano all'altre (§. 6.); fra le quali si rappresentavan lora tutte le connessioni, che passar potevano fra quei primi objetti, e mille altre idee che stavano inseparabilmente affociate in ordine al confeguimento della vittoria ( S. 9. S. 18.); costanza vale a dire, altezza d'animo, scelta d'acconci mezzi con tant'altri ingegnosi pensieri, che ciascheduno agevolmente dovrà intendere.

§. XLV. Non potrassi adunque negare, che la particolare educazione dei Fiorentini, discendente dalle predette o altre simili cognizioni, abbia sempre conserito alla specifica loro diversità di genio, di costumi, d' imprese, di vizi, e di virtudi (§. 22.) la quale accoppiata inoltre con un particolare temperamento, dipendente dalla natura relativa alla nostra atmossera (§ 28.) sia per esser bastante a tutto spiegare, e dar plausibile ragione di che che mai delle nostre eccellenze, e grandezze è sta-

CVIR

to detto di sopra, e di quel molto di più, che l'argomento vasto e ricco avrebbe potuto ad altri somministrare maggiormente abili Scrittori, se suori dei troppo ristretti circondari d'una Dissertazione Storico-Filosofica avessero adoperata la dotta loro penna. Ma l'erudito e penetrante Leggitore a questo disetto supplisca con le sue più estese vedute di Storia Patria, e si porti inoltre col suo più acuto accorgimento a dilatare, e sciogliere una direi infinità di Corollari, che dalle precedenti deduzioni, e dall'universale discorso si ponno, in ordine al Fiorentino carattere per tutte le sue ampiezze, inferire.

Il Fine della Differtazione,



. . . erylphotocologia we have a secondary and a eight of the state - - Torinde do o and a start of the start of t Still Called the first terms of Experience in the many in a second of \$45 to 10 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 ત્તા ાજ મુજબાદ મુક્ત a chapter in any A STATE OF THE PARTY OF THE PAR

## RACCOLTA ALFABETICA.

Di tutte le Famiglie Fiorentine per le loro Casate e Nomi, le quali sostennero per la Repubblica, e pe' Dieci di Balìa illustri Ambascerie dall' Anno 1340. all' Anno 1400., dedotta dai Libri d' Entrata e d' Uscita, esistenti in Camera Fiscale.

## (A)

D. A Ngelo Alberti 30. Settembre 1343. .... Ser. Andrea Nemi 31. Ottobre & 10. Novembre a Pistoja Mest. Antonio Adimari 4. Dicembre .... Angelo da Rasoio 4. Dicembre a Siena Antonio Albizi 6. Febbraio a Arezzo Antonio di Lando Albizi 31. Dicembre in Valdarno Mess. Antonio Adimari 12. Gennaio a Siena Andrea Vanni 10. Febbraio a Bologna Antonio di Lando Albizi 22. Febbraio a Siena Azzuccio Vai 11. Marzo a Rimini Andreolo Giovannini 21. Marzo a Siena Accerrito Vieri 21. Marzo a Siena Accerrito Vieri 3. Aprile 1344. a Siena Azzuccio Vai 26. Aprile a Rimini Anfrione di Geri Spini 26. Aprile al Pontesse D. Agnolo Alberti 27. Aprile a Verona Ser. Antonio Adimari 28. Aprile . . . . . Antonio Albizi 30. Aprile in Romagna Andrea di Lippozzo Bardi 30. Aprike a Poggibonsi Antonio di Lando Albizi 1. Giugno . . . Accerrito Geri 8. Giugno in Valdarno Agnolo Naddi 16. Giugno in Valdarno AnAntonio Donati 17. Giugno in Romagna Antonio di Ser. Laccia . . . 30. Giugno in Casentino Alessandro di D. Riccardo Bardi 7. Agosto a Ferrara D. Antonio di Baldinaccio Adimari 2. Novemb. a Perugia D. Antonio di Bildinaccio Adimari 29. Novemb. 2 Perugia Antonio di Lando Albizi 29. Novembre a Perugia Ser. Andrea Tani 29. Novembre a Perugia Antonio di Bongià 6. Novembre a Bologna Ser. Antonio di Baldinaccio Adimari 20. Novemb. a Perugia Agnolo Tili 3. Febbrajo in Lombardia Antonio di Bongia 10. Febbrajo a Bologna Andrea Poggiali 28. Febbrajo . . . . Andrea di Lippozzo Bardi 16. Febbrajo a Capraia Agnolo di Lapo Scali 18 Febbrajo a Arezzo Agnolo Comprobbesi 22. Febbrajo a Montignoso Antonio di Bongià 21. Gennajo a Bologna Antonio di Baldinaccio Adimari 22. Aprile 1345 a Pefcia Antonio di Baldinaccio Adimari 22. & 29. Aprile a Perugia Andrea di Lippozzo Bardi 30. Giugno a Capraia Antonio di Bildinaccio Adimari 30. Giugno a Perugia Antonio di Totto da Panzano 7. Luglio a Figline Ser. Aleffandro di Ser. Caro 19. Luglio al Borgo S. Scpolcro Antonio di Baldinaccio Adimari 12. Febbrajo a Montopoli Ser. Antonio di Bongià 31. Novembre a Arezzo, e Perugia Andrea di Ubertino Strozzi 18. Febbrajo a Pisa Aldobrandino di Tura 24. Febbrajo 1345. a Perugia Andrea di Bartolo Morelli 3. Settembre a Vico Pifano Agnolo di Belcaro Bonajuti 3. Dicembre a Pescia Andrea di Filippo Rucellai 4. Settembre a Vico Pisano Andrea di Jacopo Grandoni 19. Settembre in Valdinievole Amerigo di Gio. di Guido Benzi 12. Ottobre 2 S. Miniato Antonio di Bengià 18. Aprile al Papa Agnole Palmieri 18. Aprile al Papa Andrea di Drea 18. Aprile al Papa Aldobrandino Tune 24. Aprile a Napoli Agnolo di Gio. Bonacofa 23. Maggie in Valdinicvole Antonio Lotti 27. Giugno alla Lega di S. Giovanni Antonio di Totto da Panzano 29. Giugno . . . Ardinghello di Arrigo Medici 29. Gennajo a Cascia Ser. Agnelo Alberti 26. Agosto a Siena AB

Andrea Manetti 26. Agosto a Siena
Artigo Pieri 26. Agosto a Siena
Aldobrandino di Tura 28. Agosto a Pisa
Amerigo di Ser. Giannozzo Cavalcanti 7 Giugno in Romagna
Ser. Agnolo di Ser. Andrea 22. Giugno a Pisa
Ser. Andrea di Neri 22. Giugno in Valdinievole
Alberto di Guccio da Panzano 26. Aprile 1346. nella Carsagnana

Antonio di Federigo d. d. a Vicchio
Antonio di Bangià 20. Maggio al Pontefice
Antonio di Bangià 26. d. d. al Pontefice
Ser. Andrea Bernardi d. d. a Macerata
D. Antonio di Baldinaccio Admari 20. Giugno al Pontefice
Andrea del Pera 30. Giugno a Fucecchio
D. Antonio di Baldinaccio Admari 30. Giugno al Pontefice
Andrea di Drea 30. Agosto al Papa

D. Antonio di Baldinaccio Adimari d. d. Agnolo Palmieri d. d.

Agnolo di Ser. Gieno 23. Agosto 1347. a Pistoja

Agnolo di Ser. Andrea di D. Rinaldo d. d. in Lombardia Amerigo di D. Giannozzo Cavalcanti 35. Agosto in Romagna Andrea del Bolgia 17. Settembre a Siena

Andrea di Ser. Andrea 29. Ottobre a Avignone

Ser. Antonio di Baldinaccio Adimari 31. Ottobre a S. Maria a Monte

Andrea di Ser. Dino 8. Settembre a Roma Andrea di Jacopo da Filicaia 21. Novembre a Cast. Fior. Albertaccio di Bindaccio Ricasoli 21. Febbrajo...

Agnolo di D. Tinaccio Compiobbest 26. Feb. a Monte Loro D. Albizo di Mess. Sinibaldo 16. Febbrajo . . .

D. Andrea di Gualteri Bardi 17. Febbrajo al Pontefice D. Antonio di Baldinaccio Adimari 14. Ot. 1348. a Siena Alberto Cioni d. d.

Arrigo Mazzei 26. Febbrajo a Roma Andrea Neri 9. Marzo a Roma Andrea di Bongia 21. Aprile a Venezia Ser. Andrea Lapi 31. Dicembre in Mugello

D. Alessandro di Gio. dell' Antella 31. Novembre a Lucca Ser. Agnolo di Ser. Andrea 20. Aprile 1349. in Lombardia A 2

Andrea di Giovanni 30. Aprile in Valdarno Agnolo Nini d. d. Agnolo Turini 29. Maggio al Borgo S. Lorenzo Ser. Andrea Bucelli 27. Aprile a Siena Andrea Bartolini d. d Ser. Andrea di Nardo 24. Maggio a Volterra Arrighetto Tosetti d. d. Anfrione di D. Geri Spini 17. Gennajo a S. Miniato Agnolo di Ser. Piero 28. Giugno d. d. Andrea Manvini 26. Giugno a Castel S. Giovanni Andrea di Sandro Alfani d. d. Agnolo di Lapo Scali d. d. Arrigo Mazzei 28. Giugno al Patriarca D. Antonio di Baldinaccio Adimari 4. Marzo a Viterbo Autonio di Totto de Panzano 29. Giugno 1345. a Arezzo Aatonio di Luca Albizi 2. Giugno a Siena Agnolo Naddi 16. Giugno 1344. in Vaidarno Antolino Donati d. d. in Romagna Andrea di Ser. Caccia Bonciani 22. Giugno in Cafentino Alessandro di D. Riccardo Bardi 7. Aprile a Ferrara Antonio di Bongià 19. Settembre à Bologna D. Antonio Adimari 22. Dicembre a Perugia Antonio Landi d. d. Antonio di Bongià 10. Febbrajo a Bologna Antonio Tofetti 4. Agosto 1349. nelle Parti d'Ungheria Andrea di Bongià d. d. Arrigo Mazzei 22. Octobre al Patriarca Andrea Nini d. d. Andrea di Ser. Arrigo 25. Ottobre a Città di Castello Agnolo Sanguigni 6. Novembre a S. Miniato Arrigo Mazzei 30. Dicembre a Avignone Arrigo Mattei 30. Dicembre a Pila Arrigo Corfetti d. d. Alessandro Ugoni 23. Luglio , e 6. Agosto 1350. nell' Alpi Andrea Maroucci 6. Agosto a Celena Antonio Dandi 25. Agosto a S. Miniato Agnolo di Lapo Scali 25. d. d. al Borgo S. Sepolero Andrea Butini 26. Agosto a Arezzo D. Arnoldo Altoviti 27. Settembre a Volterra Agnolo Ricchi 28. Ottobre a Pistoia AnAndrea Pieri 16. Ottobre nell' Alpi Andrea di Bongià 30. Ottobre in Sicilia Antonio di Stagio 21. Ottobre nell' Indie Arrigo di Messer. Gatano d. d. Aibizo Rinucci 22. Ottobre in Val d'Arno Andrea Ubaldini 23. Ottobre in Romagna Agnolo Giani d. d.

Agnolo di Ser. Beco 15. Novembre a Firenzuola Andrea Recuperi 28. Novembre a Cortona

Antonio di Lapo Niccolini 1. Novembre in Valdarno

Apardo di Salvestro 12. Dicembre a Colle D. Andrea Bardi 12. Gennajo al Papa Ardingano di Gio. 12. Febbrajo a Avignone

Agostino di Giovanni d. d.

Ser. Andrea d. D. Paolo da Figline 25. Gennajo 1353. a Pifa

Ser. Agnolo di Ser. Antonio di Rinaldo d. d. Andrea Bartolini 25. Gennajo a Pistoia

Agnolo di Ser. Andrea 28. Marzo a Pila

D. A naldo Altoviti 11. Maggio 1356. in Romagna

Agnolo di Bernardo 25. Maggio a Siena Arbizo di Manno Agli 13. Maggio d. d. Agnolo di Giovanni 17. Giugno in Valdipesa

D. Andrea Bardi 21. Febbrajo di d.

D. Andrea Bardi 13. Aprile 1357. a Siena

Andrea di Goro Strozzi d. d.

Azzino Bartolini 25. Febbtajo in Lombardia

Averardo Vocato Bicci di Chiarissimo Medici is. Feb.

Ser. Agnolo Ser. Andrea di Rinaldo da Barberino 28. Febbrajo a Siena

D. Andrea Bardi 14. Agosto 1358. a Siena

Alessandro di Mone Ricci d. d.

Amerigo di Giannozzo Cavalcanti 22. Agosto a Romagna Ser. Agosto di Ser. Andrea di Rinaido da Barberine 31.

Agosto in Romagna
D. Andrea Bardi 31. Agosto a Siena
Agnolo Bernardi 31. Luglio a Pistoia

Andrea di Luigi Mozzi d. d. Andrea di Ser. Domenico 26. Agosto 1359. in Lombardia

Aa

Ser. Angelo di Ser. Andrea di D. Rinaldo da Barberino 31. Agosto 2 Arezzo

D. Andrea Bardi 24, Miggio a Sena Azzino Bartolini 24, Maggio a Bologna Agnolo Bernardi 3. Giugno a Pifa

Anton di Simone 26 Ging 10 nella Marca Agnolo Datini 7. Agnito 1360. a Siena

Andrea di D. Alamanno Medici 28. Agosto a Pistoia

Agnolo di Bernardo Ardingbelli 7. Ottobre d. d. Agnolo Davini 15. Ottobre all' Ancifa

Agnolo di Sandro 15. Dicembre a Bologna

Auovardo di Riccardo Cerchi 28. Febbrajo a Pifa

D. Andrea Bardi 25. Aprile 1361. a Siena

Agnolo d' Andrea da S. Croce 7. Agosto in Valdarno Agnolo di Berto Fei 31. Dicembre a Napoli

Antonio di Lione Simoni 1. Aprile a Città di Castello Antonio Dini da S. Gimignano 8. Novemb. 1362. a Peccioli

Andrea Bartoli 9. Novembre a Bolsena

Altovico di Tommaso Altovici 1.2. Ot. 1361. 2 Poggibonsi Andrea Bardi 6. Febbraio a Pisa

Alessandro di D. Francesco 10, Maggio 1362, in Lembardia Agnolo Guidi 18. Giugno in Valdarno

Adoardo di Riccardo Bicci d. d.

Andrea Cenni d. d.

Accenni di Sandro dell' Antella d. d.

Antonio di Francesco d. d.

D. Amerigo di D. Giannozzo Cavalcanti 19. Giugno in Valdinievole

Agnolo Simoni d. J.

Adriano di Frosino Rosse 25. Gennaio in Valdarno

Adoardo di D. Riccardo Cerchi 23. Giugno in Lombardia Agnolo Guidi 23. Giugno a Ferrara

Andrea Bartoli d. d.

Amannato Marucci d. d.

Andrea di Giovanni 28. Giugno & S. Miniato

Antonio di Francesco Cittadino 13. Settembre 1363, in Valdarno

Antonio Gherardini 12. Gennaio 1366. al Campo Agnolo Vannini 15. Febbraio in Cafentino Alessandro Salini 27. Febbraio al Campo

Alef-

Alessandro di D. Riccardo Bardi 28. Febbrio al Legato Antonio Tommafi 13. Marzo in Valdelfa Anibaldo di Bernardo Strozzi 29. Marzo in Valdarno D. Andrea di D. Gualtieri Bardi 30. Marzo in Valdarno Anibaldo di Bernardo di Piero Strozzi 13 Aprile in Valdarno Andrea di D. Bindo Bardi 17. Marzo 1368. in Lombardia D. Andrea Bardi 1. Giugno al Pontefice Agnolo di Berto Cecchi 2. Giugno a Perugia A herto Iacopi d. d. Alessandro di Francesco 10. Gennaio a Milano Anibaldo di Bernardo Strozzi 1. Agosto a Pisa D. Andrea Bardi 16. Agosto all' Imperadore Amelio di Vieri Foraboschi 25. Agosto a Venezia Alessandro di Francesco Nelli 19. Novembre 1369. in

Lombardia Azzone di Sandro dell' Antella 30. Novem. a Siena Andrea di Giovanni Popolo di S. Cecilia d. d. D. Alessandro di Gio. dell' Antella 17. Luglio a Lucca Antonio Niccoli 12. Gennaio al Pontefice Antonio di Neri 29. Gennaio a Volterra Andrea di Bindo Bardi 12. Febbraio al Pontefice

Adoardo di Riccardo Cerchi Popolo di S. Martino del Vescovo 31. Ottobre 1370. a Lucca Andrea di Lippozzo Mangioni 3. Aprile a Volterra Albizo di Cola Canigiani 9. Aprile a Siena Ser. Andrea Niccolai 12. Marzo a Bologna Andrea di Giovanni 13. Marzo a S. Miniato Andrea di Lippozzo Mangioni 28. Novembre a Siena Andrea di Goro 6. Dicembre in Ungheria Agnolo di Ser. Belcaro Serragli 7. Maggio a Bologna D. Antonio di Fancio Machiavelli 31. Maggio in Lombardia Antonio di Neri 25. Maggio a Volterra Anibaldo di Bernardo Strozzi 25. Maggio a Genova Andrea d' Andrea 27. Giugno agli Ubaldini Andrea Gherardini 14. Marzo 1371. a Siena Andrea di Goro 14. Marzo in Ungheria Anibaldo di Bernardo Strozzi 21. Aprile nella Carfagnana Aleffandro di Francesco Salviati 14. Ottobre a Perugia Andrea di Ser. Guidone Corfini 10. Novembre 1372.

AA

Recanati

An-

Antonio di Niccolò di Cione Ridolfi 16. Novembre a Lucca Andrea di Francesco Salviati 18. Giugno 1373. a Siena, e Arezzo

Azzo di Sandro dell' Antella I. Giugno a Siena, e Arezzo Antonio Ridolfi 31. Octobre in Pinoja

Agnolo di Mess. Bandino d. d. Agostino di Lutozzo Nasi d. d.

Alessio di Cola Canignani 25. Novembre in Romagna Ser. Antonio Ridolfi 31. Ottobre a Pistola

Alessandro di D.Francesco Salviati 10.Marzo a S.Gimignano

Antonio Donelli 24. Settembre a Pistoia Andrea di Sandro Rossi 30 Settembre in Puglia

Andrea di Piero Canigiani 'd. d.

Alessandro di D. Francesco Salviati 4. Genn. a Carmignano Alamanne di Francesco Salviati 2. Marzo 1374. 2 Perugia

Alberto da Castiglione 26. Febbraio a Prato

Azzone di Sandro dell' Antella 20. Settembre al Papa Agnolo di Bindo S. Pier Maggiore 20. Ottobre a Arezzo Agnolo di Bindo S. Pier Maggiore 10. Dicembre a Siena

Antonio di Francesco Bartolini 6. Agosto d. Antonio di Mess. Piero 16. Agosto a Lucca Agnolo di Giovanni 24. Agosto a Chiusi

Antonio Benozzi 13. Settembre a Perugia Anibaldo di Segnino Baldesi 12. Aprile 1375. a Pisa Andrea di Bernardo Strozzi 21. Maggio 1377. a Bologna

D. Alessandro di Gio. dell' Antella 15. Maggio 1378, al

D. Alessandro di Gio. dell' Antella 13. Nov. al Pontesice Amerigo Borgognoni 8. Luglio 1379. a Perugia

Alessandro dell' Antella 9. Agosto in Ungheria Antonio di Piero 28. Novembre 1380. a Arezzo

Mess. Agnolo dell' Ordine degli Heremitani di S. Agostine 31. Dicembre in Ungheria

Andrea di D. Francesco Salviati 18. & 26. Giugno a Bologna Agostino di Ser. Piero 28. Settembre al Papa

Alamanno di Lotto 9. Ottobre a Cefena Antonio di Boccaccio 21. Ottobre a Cafole Antonio Bartoli 14. Gennaio a Bologna

Ser. Antonio di Ser. Piero di Ser. Mino 8. Agosto 1383. Alessio di Francesco Baldovinetti 18. Agosto in Romagna

An-

Andrea di Segnino Baldesi 17. Agosto a Pisa, e Siena Agnelo di Bernardo Alberti 15. Dicembre a Genova Agronio di Simone 16. Febbraio 1384. Amolo di Gio. Nardi 15. Ottobre Antonio di Niccolò di Cione Ridolfi 24. Novem. a Malatelli Andrea di Cappone Capponi 9. Gennaio 1382. a Bologna Andrea Gentili 19. Febbralo a Barga Agostino di Ser. Piero Quojaio 30. Agosto al Pontefice Agnolo di Leonardo Michele Alberti 17. Settem. a Genova Andrea di D. Francesco Salviati 13. Aprile a Bologna Amerigo di Giovanni 23. Aprile a Fojano Antonio di Giovanni Tintore 23. Aprile in Romagna Andrea di D. Francesco Salviati 6. Aprile a Bologna Antonio Bartoli 18. Marzo a Pistoia Alessandro di Francesco Borgbini 14. Giugno al Campo Alberto di Francesco Baldovinetti 14. Giugno al Campo Ambrogio Pagni 30. Giugno a Siena Amerigo di Gio. Frescobaldi 1. Luglio a Arezzo Andrea di Cappone Capponi 16. Luglio a Barga Andrea Gentili 9. Ottobre a Perugia Agostino di Ser. Piero Pezzaio 18. Ottobre d. Andrea di D. Francesco Salviati 7. Ottobre 1385. in Lombardia Agnolo di Giovenco Bastari 10. Giugno 1386. .... Antonio d'Agnolo da Uzzano 25. Giugno a Viterbo Ser. Antonio Monti 27. Giugno a Bologna Antonio di D Rinaldo Gianfigliazzi 5. Dic. nella Lunigiana Ser. Andrea di Gio. da Fucecchio d. d.

Agnolo di Giovenco Bastari 10. Giugno 1386....
Antonio d'Agnolo da Uzzano 25. Giugno a Viterbo
Ser. Antonio Monti 27. Giugno a Bologna
Antonio di D Rinaldo Giansigliazzi 5. Dic. nella Lunigiana
Ser. Andrea di Gio. da Fucecchio d. d.
Antonio di Simone 30. Maggio a Genova
Alessio di Iacopo Albizi 5. Giugno a Napoli
Agnolo di Neri 23. Settembre a Pavía, e Bologna
Antonio di Conse 23. Gennaio in Lombardia
Antonio di Cipriano Mangioni 4. Novembre a Perugia
Antonio di Rinaldo Giansigliazzi 19. Ostobre a Biena
Agnolo Nerli 23. Ottobre a Bologna
Andrea di Neri Vettori 6. Marzo al Papa
Agnolo Nerli 23. Dicembre a Pavia
Anton di Lippo Maniscalco 24. Gennaio a Bernado della Sala
Andrea di Conte 29. Gennaio in Lombardia
Andrea di Boccaccio Cavicciuli 17. Marzo 1389, a Volterta

Anton di Francesco 14. Maggio 1392. 2 Lucca Antonio Bartoli d. d. Antonio di Francesco 3. Luglio nella Marca Agnolo Bartoli d. d. Agostino di Giovanni d. d. Ser. Antonio di Iacopo da Gangalandi 12. Aprile 1393. al Legato Andrea di Niccolò Betti 17. Aprile al Papa Azzo di Sandro dell' Antella 20. Dicembre 1374. al Papa Agnolo Bindi 28 Ottobre a Arezzo Antonio di Francesco 23. di Febbraio 1364. a Volterra Antonio di Zucebero 28. Luglio 1365.

## Per i Dieci di Balia.

Andrea di D. Ugone della Stufa 4. Gennaio 1388. a Monte Pulciano Andrea di Niccolò Giovanni 3. Maggio d. Andrea di Niccolò Minerbetti 10. Maggio al Papa Alesandro di Francesco Nelli 10. Maggio al Conte Currado Andrea di Neri Vettori 6. Aprile 1389. a Monte Pulciano Alessandro di Francesco Nelli 27. Aprile a Cortona D. Andrea di Piero Albizzi 27. Aprile in Romagna Andrea di Niccolò Minerbetti 27. Aprile al Papa Andrea di Neri Vettori 12. Maggio a Monte Pulciano Aleffandro d' Amelio Arrigueci 2. Giugno al Papa Andrea di Neri Vettori 7. Giugno a D. Gio. Aguto Andrea di Niccolò Minerbetti . . . . . al Papa Apollonio di Francesco 16. Luglio in Alemagna Ser. Angelo, di Ser. Chele 17. Luglio in Cafentino Agnolo di Luigi Spini 22. Luglio a Cortona D. Lorenzo Buondelmonti 27. Luglio a Venezia Apallonio di Francesco d. d. Agostino Comi 27. Luglio a Bologna Alessandro di Francesco Nelli 5. Agosto in Valdelsa Andrea di Niccolò Gianni 19. Agotto in Valdinievole Andrea di D. Ugone della Stufa 12. Settembre al Conte Currado Andrea di D. Lorenzo Buondelmonti 30. Ottobre in Alemagna Apollonio di Francesco d. d.

An-

IÌ

Andrea di Niccolò Minerhetti 18. Novembre al Papa Alessandro di D. Ugone Stufa 24. Dicembre a Bologna A essandro d' A nelio Arrigucci 2. Febbraio al Papa D. Andrea di Piero Albizzi 18. Aprile a Urbino Andrea di Neri Vettori 8. Aprile a Monte Pulciano Andrea di Niccolò Minerbetti 29. Ottobre al Papa Andrea di Neri Vettori 8. Giugno 1390. a D. Gio. Agute Andrea di Niccold Minerbetti I. Luglio al Papa Alessandro d' Amelio Arrigucci 17. Luglio al Papa Apollonio di Francesco 16. Luglio in Alemagna Agnolo di Luigi Spini 28. Luglio a Cortona Ser Agnolo di Ser. Chele 19. Lug'io in Casentino Andrea di D. Lorenzo Buondelmonti 27. Luglio a Venezia Alessandro di Francesco Nelli 6. Agosto in Valdelsa Andrea di Niccolò Gianni 21. Agosto d. Andrea di D. Ugone della Stufa 22. Settembre al Conte Currado

Apollonio di Francesco 30 Settembre a Venezia Andrea di Don Lorenzo Buondelmonti 14. Ottobre a Venezia Agnolo di Franchino Pepi 6. Novembre . . . Andrea di Niccolò Minerbetti 29. Novembre al Papa

Bernardo Ducei 28. Aprile al Papa
Bernardo di Chele d. d.
Bartolo Comucci d. d.
Boccaccio di Talano 26. Aprile in Romagna

Ber-

Bernardo Pisanelli 22. Aprile al Papa D. Banco Acciajoli 28. Aprile a Roma D. Barna Rossi 22. Aprile al Pontefice Bartolo Taff 30. Aprile in Romagna Bernardo di Gio. Alfani 30. Aprile a Loro Bartolo di Mone Ubaldini 30. Aprile a Lega D. Bindo della Tofa 22. Maggio a Siena Barcolo Tani d. d. Burnoso Feresti 12. Giugno . . . . . Benedetto di D. Benedetto 16. Giugno a Certaldo Bernardo Ardinghelli 17. Giugno in Romagna D. Betto Frescobaldi 17. Giugno 2 S. Miniato Brogio di Vanni 19. Giugno a Pisa Bernardino Simoni 20. Giugno in Casentino Bernardo di Lapo Medici 25. Giugno al Borgo S. Lorenzo Bencino Gorsi 28. Giugno 1344. . . . . Bonaccorfo Foreff 28. Giugno in Valdarno Bartolo di Ser. Gherardo, di Ser. Jacopo 20. Giugno a

D. Barna Rossi 30. Agosto a Siena Bencino Corfi 28. Giugno a Barga Bartolo Mei 4. Luglio a Siena Bernardo di Lapo Ardinghelli 24. Luglio a S. Miniato Bianco Pieri d. d. Burtolo di Jacopo, di Ser. Gherardo 30. Luglio a Siena Bernardo di Lapo Ardingbelli 30. Luglio a Pisa Bianco Pieri 31. Luglio a S. Miniato Bencivenni Tani 1. Ottobre nella Marca Bernardo Albizi I. Novembre a Siena Bartolo Tani 6. Novembre d. d. Barna di Bate d. d. D. Bindo Altoviti 6. Gennaio a S. Miniato Benedetto Dinghi d. d. Bende Cheli 19. Novembre in Lombardia Bianco Pieri 6. Novembre a Bologna Bartolo di Ser. Jacopo di Ser. Gherardo d. d. Birtolo Tani 20. Dicembre a Perugia Berto Fantoni 22. Dicembre a Siena Ser. Bonifazio di Ser. Piero 7. Febbraio in Romagna Bianco Pieri 10, Febbrajo a Bologna

Ber-

Bernardo Lapi d. d.

Boccaccio di D. Arduino 10. Febbraio alla Lega

Bencivenni Turini 26. Febbraio in Lombardia

Bertino Cofe 27. Febbraio a Pistoia

Bonaiuto Criftofani d. d.

Bruno vocato Brunello di Durante d. d.

Bartolo Vannucci 11. Febbrajo a Valle Avane

Berto di Vieri Scali 14. Febbraio a Castel S. Gio. Bernardo di Lapo Ardinghelli 15. Febbraio a S. Miniato

Bartelo di Ser. Jacopo, di Ser. Gherardo 16. Febbraio al

Pontefice

Betto Tofi 28. Febbraio a Prato

Bernardo Ardinghelli 19. Gennaio a S. Miniato

Bianco Pieri 21. Gennajo a Bologna

Bernardo di Lapo d. d.

Bonaccorfo d' Azzerello da Filicaja 25. Aprile 1342. &

Perugia

Bartolo di Sano 27. Aprile e 24. Giugno d. d.

Bonaccorio d' Azzerello da Filicaja 3. Maggio d. d.

Bernardo di Piero Ardingbelli 26. Giugno a Arezzo

Bartolomeo di Ser. Gherardo Gualberti 28. Giugno al

Pontefice Bartolomeo di Ser. Venturo 30. Giugno in Lombardia

Bindo Raugi 30. Giugno 1345. a Cercina

Bonaccorso d' Azzerello da Filicaja 30. Giugno a Perugia

Bernardo Jacopi 27. Agosto in Lombardia

Bianco Pieri d. d.

Bernardo Lapi d. d.

Barna di Jacopo 11. Luglio in Lombardia

Bernaba di Vanni Pucci d. d.

Bartolo di Fastello Tigliamochi 11. Luglio a Settimo

Bartolo Comucci 2. Agosto a S. Miniato

Bernardo di Mugnajo di Recco 12. Agosto alla Lega di Diacceto

Bernardo di Lapo Ardinghelli 18. Agosto a Arezzo

Bartolo Comucci 13. Settembre a S. Miniato

Berto di Spigliato da Filicaja 8. Febbraio a Cascia

Bartolo Comucci 30. Otrobre a S. Miniato

Bernardozzo Bonucci 23. Gennaio a Colle di Valdesa

Bartolo Comucci d. d.

Bru-

Brunetto Dini 24. Febbraio a Perugia Bonaccorso di Jacopo 24. Febbraio a Prato Bonaccorso di Bonaccorso 24. Febbrajo in Valdinievole Ser. Bianco di Ser. Giovanni 28. Ottobre a Spoleto Bordone . . . 19. Maggio a S. Miniato Barna Jacopi d. d. in Lombardia Barna di Vanni Pucci d. d. Bartolo Comucci 16. a S. Miniato Fra Bernardo Vescovo di Cesena 16. Aprile a Parigi Bernardo di Lapo Ardinghelli 18. Agoito a Arezzo Barna di Jacopo Rossi a Arezzo Bianco Pieri d. d. Bernardo Lapi d. d. Ser. Benozzo Pieri 30. Agosto a Terni Bernardo di Lapo Ardinghelli 4. Marzo a Viterbo Brogio Bartolini 1. Aprile a Arezzo, ed in Lombardia Bianco Pieri d. d. Bernaba de Jacopo d. d. in Lombardia Bianco Pieri d. d. Bernardo Lapi d. d. Bartolo di Ser. Giunta 27. Aprile a Siena Ser. Bildo Fracaffini 18. Aprile al Papa Bonaccorso d' Azzerello da Filicaja d. d. Buto Aldobrandini 27. Giugno in Valdinievole Ser, Bartolo Mannucci d. d. al Campo Bartolo Vecchi 29. Giugno . . . . Bartolo di Cece 30. Giugno alla Lega di Torri Bildo di Ser. Bellincione 15. Luglio a Staggia D. Berto Frescobaldi 22. Agosto a Siena Benedetto di D. Betto Frescobaldi 24. Agosto a Montignoso Bianco di Priore 25. Agosto a Poggibonsi Bartolo Tani 26. Agosto a Siena Brunetto Dini 28. Agosto a Pisa Brunetto Guidi 28. Agosto in Lombardia Bartolo Vecchi 30. Agosto 1345. a Arezzo Barna di Bate Rossi 28. Agosto a Pisa Ser. Baldo Fracossini 11. Aprile 1346. al Papa Bencivenni 8. Marzo in Valdarno Brunetto Dini 30. Aprile a Napoli Bartolo di Dosto della Rena 30. Aprile 2 Diacceto

Bencivenni Stefani 26. Maggio . . . . Bircolo di Vincenzio 20. Giugno a Pietra Santa Brunetto Dini 28. Maggio al Pontefice Bonaccorso d' Azzerello da Filicaja 30 Giugno al Pontefice

Bernardo di Giovanni Alfani 11. Aprile a Montignoso

Ser. Bondi Pucci it. Aprile a Arezzo

S r. Bartolo Bonni di Signa 25. Agosto a Narni Bonaccorfo d' Anzerello da Filicaja 29. Agosto al Papa

D. Bonaccorfo di D. Berto Frescobaldi 30. Agos. a Avignone Birtolo di D. Alamanno Medici 30. Luglio all' Antella

Berna di Bate Roffi 15. Agofto a Pifa Bencivenni di Turino 18. Agosto in Mugello

Ser. Bernardo di Compagno Vanni 23. Agosto in Romagna Ser. Bonaventura, di Ser. Jacopo, d' Aitomena 25. Aprile in Valdarno

Bertino di Tura 26. Agosto in Romagna Bardo Niccolai 30. Agosto a Perugia Bertolo Gherarducci 17. Settembre a Siena, e Pifa

Baldino Dini d. d.

Bonaccorfo Lofe 29. Ottobre a Pifa Bernardo di Francesco di Meo Acciajoli 31. Ottobre . . .

Birtolo Comucci 6. Dicembre a Arezzo

Baldo di Bellincione Cacciafuori 20. Febbrajo a Capua

Beunello Billi 26. Febbrajo a Verona

Bernardo di Nerozzo Alberti 16. Febbr. 1340. a S. Miniato

D. Bindo Bardi 17. Febbrajo d. d. Bonajuto Bindi 14. Ottobre a Siena Birtolo Comucci 31. Dicembre a Pifa

Ser. Bartelo Maccatelli 27. Febbrajo a Pistoja

Bartolo di Ser. Piero 23. Ottobre a Siena

Bernardo di Ser. Alberto 28. a Romena Ser. Bindo di Ser. Nigi 30. Ottobre . . . .

Brunello Duranti 17. Aprile 2 S. Gimignano

Bartolo Neri d. d. Betto Vannucci d. d.

Bartolomeo Aldobrandini 25. Aprile d. d. Bonsi Vanni 17 Settembre in Romagna

Beltramo di D Bivigliano 19. Ottobre in Valdipeta

Bernardo di Marabottino Tornaquinci 19. Otrobre, e 11. Dicembre a Monte Murlo

Boc-

16

Boccaccio di D. Arduine 24, Dicembre in Mugello

Beltramo di Bivigliano d. d.

Barrolo Niccoli 27, Dicembre in Valdipesa

Berto Gherardi d. d. Bindo Ghiselli d. d.

Ser. Bettino di Cino da Rabatta 30. Dic in Lombardia

Bate Ghinucci 30. Dicembre in Mugello Bando Vecchetti 31. Dicembre d. d.

Bindo di Gentile Altoviti d. d.

Bernardo di Giovanni Pop. di S. Pancrazio 1. Ottobre

Ser. Benozzo Pieri 31. Ottobre all'Imperadore Bellincione Berti 3. Aprile in Lombardia

Bernardo di Niccolò Tofinghi 5. Aprile a Perugia

Bonaiuto Bandi 7. Aprile a Pifa

Ser. Bartolo di Lapo del Forese 10. Aprile in Lombardia Bencivenni di Lapo Mancini 13. Aprile in Valdarno Bernardo di Niccolo Tosinghi 27. Aprile a Perugia Bellincione Buti 15. Aprile . . .

Bernardo di Michele Tofinghi 27. Aprile a Perugia

Bindo Lapi 28. Maggio a Pifa

Bernardo di Nerozzo Alberti 9. Giugno al Borgo S. Lorenzo Bernardo di Piero Strozzi 21. Geonajo in Valdinievole Bartolo di Ser. Jacopo 14. Giugno in Valdinievole Bartolo di Ser. Jacopo di Ser. Gherardo 21. Giugno .... Bartolo d'Aldobrandino Alfani 22. Giugno a Arezzo Bernardo di Chele Bordoni 26. Giugno a Castel S. Giovanni

Benella Cantucci 30. Giugno a Perugia Bernardo di Tommaso Bastari d. d.

Bernardo di Lapo Ardinghelli 4. Marzo a Vicerba

Brogio Bartolini 23. Marzo a Arezze

Bianco Pieri d. d.

Bernardo Ardinghelli 24 Marzo a Viterbo Bernaba Jacopi 1. Aprile 1346. in Lombardia

Bianco Pieri d. d. Bernardo Lapi d. d.

Birtolo Becchi 29. Giugno a Arezzo
D. Bindo della Tosa (12. Marzo a Siena

Barrolo Tani 2. Giugno d. d.

Bartolo Ardinghelli 16. Giugno 1344. a Bologna

D. Ber-

17

D Berto Freseobaldi 18. Giugno a S. Miniato Brogio Vanni 22. Giugno a Pisa Bernardo Simoni d. in Casentino Bianco Pieri 30. Agosto in Valdinievole D. Bindo della Tofa 30. Agosto a Perugia D Barna Rossi d. a Siena Banco Pieri 19. Ottobre a Bologna Bernardo Lapi d. d. Barnardo Albizi 22. Dicembre a Perugia Bartolo Sani d. Berto Fantoni d. d. a Genova Bianco Pieri 10. Febbrajo in Lombardia Bernardo Lapi d. d. Bernardo di Lapo Ardinghelli 15. Febbrajo a S. Miniato Bertino Chese 27. Febbrajo a Pistoja Bonfigiolo Vocato Piate d. d. Bruno Vocato Brunello d. d.

Ser. Barrolo di Mess. Gi vanni da Radda 20. Luglio 1349.

Berna di Bate 4. Agosto a S. Miniato Ser. Benedetto Tempi d. a Gubbio Barrelo Tani 15. Agosto a Palarciano Bruno Duranti 29. Ottobre in Cafentino Bartolo Bettucci d. d. Bernardo di Lapo Ardinghelli 26. Novembre a Pisa Borgo di Nuto di D. Amadore 3. Dicembre a Rerugia Beninçasa Naddi 6. Dicembre in Lombardia Bernardo Tommafini 7. Dicembre a Siena Bartolo Bettucci 19. Dicembre in Cafentino Bernardo Strozzi . Luglio in Valdinievole Bartolo Ciani 11. Luglio 1350. in Romagna Barrolo Pieri 24. Aprile a Bologna Bernardo Bordoni 6. Agosto a Cesena Benederto Nucci 7. Agosto a Diacceto Barcolo Franceschi 14. Agosto a Prato Bernardo Tommafini 26. Agosto a Arezzo Baccio Cioni 30. Agosto a Verona Bartolo di Ser. Simone d. in Mugella Berto Vannucci d. a Prato Brunello Duranti d. d.

H

Bernardo Ardinghelli 23. Settembre a Perugia Bartolo di Francesco d. d. Bernardo Ardinghelli 27. Settembre a Volterra Birtolomnico di Francesco 28. Settembre a Pistoja Bonajuto Cristofani 9. Ottobre a Arezzo Betto Vannucci d. d. Birrolo Neri d. d. Benedetto di D. Gio. Strozzi 16. Ottobre nell' Alpi Bernardo di Jacopo Beccanugi 19. Ottobre a Prato Ser. Buono Lippi 20. Ottobre in Sicilia Bonajuto Landi 21. Ottobre in Cipri Bernardo di Tommasino Bastari 30. Ottobre in Romagna Bernardo di Tommasino Bastari 10 Novembre a Arezzo Bernardo di Chele Bordoni 15. Novembre a Firenzuola Ser. Bonaccorso Marchi 3. Dicembre d. Birtolo di D. Andrea Pazzi 12. Gennajo al Papa Bartolomeo Buti 12. Febbrajo 1351 a Avignone Bonifazio Cerchi 27. Febbrajo in Casentino Bernardo Cambi 29. Aprile 1354. al Pontefice Bernardo di Lapo Ardinghelli 11. Maggio 1356.in Romagna Bernardo di Ser. Alberto 20. Luglio a Cerreto Bono di Taddeo di Bono Stradi 24. Maggio . . . . Bindo di Andrea Bardi 10 Giugno in Valdarno Bernardo Strozzi 12. Giugno 1356. a Calenzano Bencio di Giunta d. a Pisa Bindo Ghifelli 5. Febbraio 1357 a Pistoja Bernardo di D. Giovanni Strozzi 28. Febbraio in Mugello D. Barna di D. Barone Rossi d. in Valdarno D. Berto Frescobaldi 11. Maggio 1358. a Siena Ronti di Vanni 4. Agosto in Romagna Birtolommeo di D. Andrea Bardi 17. Agosto in Mugello Bindino Buti 18. Agosto d. Berna Valorini 27. Agosto in Valdarno Bagio di Bonuccio Guafconi 31. Agosto in Valdimarina Benedetto di Piero d. in Romagna Biondo di D. Vieri de' Bardi d. d. Bonegiunta di Giovanni 22. Gennaio 1359. a Pistoja Bernardo di Niccolo Amieri 30. Gennaio in Mugello Bernardo di Lapo Ardinghelli 3. Luglio a Pistoja Bertolommeo di Rosso Cavalcanti 10. Luglio d.

Ber-

Bertello Pagni 26. Aprile a S. Gimignano Benedetto Grazini 21. Maggio a Laterina Bonagiunta di Giovanni 29. Aprile 1360. a Prato Ser Bolluccio di Francesco 30. Aprile a Camerino Bernardo di Geri del Bello 29. Agosto in Valdarno Berna Ardinghelli 7. Settembre a Pistoja Barduccio Chierichini 15. Settembre a Anversa Biccio di Giovanni 23. Dicembre a Pistoja Bartolommeo di Francesco 8. Febbrajo a Milano Bonajuro Bindi 9. Febbrajo in Lombardia Bindo d' Andrea di D. Gualterotto Bardi 23. Febbrajo . . . Betto di Zanobi d. d. Bernardo di Piero Bardi 28. Febbrajo a Milane Bernardo Cambi d. d. Branca Cafins d. d. Bernardo di Tommasino Bastari d. a Pisa Bartolommeo di Francesco 2. Febbrajo . . . . Bernabo ne Micheli 25. Agusto a Siena Bindo d' Andrea Bardi d, a Ferrara Bernardo Rossi 31. Agosto in Valdarno Bartolommeo di Benedetto Albizi 1361. a Talamone Ser. Benedetto di Ser. Gio. Ciai d. a Sasso Ferrato Bartolo Bentaccordi 18. Novembre a Pilloja Biagio di Ventura 24. Novembre in Valdarno Boccaccio di Piero Velluti 27. Agosto in Valdarno Benedetto Geri 6. Febbrajo a Pila Benedetto di D. Giovanni Strozzi 21. Maggio 1362 a Perugia Berto di D. Ridolfo Peruzzi d. d. D. Bindo di D. Andrea Bardi 7. Giugno a Ferrara Bernabone Micheli 14. Giugno . . . . Benedetto Geri 28. Febbrajo a Pifa Burtolo di Bonaventura 10. Maggio in Lombardia Benedetto Tendi 18. Giugno in Valdarno Bernardo di Rosso Ricci 19. Gennaio in Valdinievole Barattone Pieri d. d. Bartolommeo di Bonaventura 21. Giugno in Lombardia Benedetto Simoni 23 Giegno in Lombardia Ser Bartolommeo di Lapo del Forese 30. Giugno in Valdinievole

Bartolommeo Lelli 24 Aprile 1364. in Cafentino
B 2
Bar-

Bartolino Caccini d. d. Benedetto di Niccolò Rimbaldesi d. 1369. Biccaccio di D. Ardovino d. d D Bindo d' Andrea Bardi 13. Gennajo in Puglia B rtolo Lelli d. a Siena Benedetto di Nerozzo Alberti . . . . Binio Ghifelli 28. Febbrajo in Lombardia Barrolommeo di Jacopo S. Lucia dei Magnoli 31. Otto bre in Lunigiana Baddino di Facopo . Binco Peri 26. Marzo 1 66. in Valdinievole Bolognino di Bonacofa S. M. Ugui 29. Marzoin Valdarno Biagio di B naccio Guafconi 30. Marzo in Valdinievole Bartolo Migliori 4. Aprile a Milano Bonaccorfo di Giovanni 12 Maggio in Lombardia D Bindo Bardi 13. Maggio 1388. all' Imperadore Biagio Guasovni d. d. Boninsegna Macchiavelli d. d. Benedetto Benucci d. d. D. Binzo Buondelmenti to Gingno & Milano Birtolommeo Niccolucci 14 Gigno a Viterbo Bonaccerso di Giovanni 30. Gagno in Casentino Biagio di Bonuccio Guasconi 6. Agosto a Volterra Birtolo Biagi 19. Agosto 1369, a Lucca Bondo di Pasque 21. Gennajo al Papa Ser. Benozzo Pieri 10. Marzo all'Imperadore Bartolommeo di Giotto Peruzzi 19. Marzo a Monte Pulciano Benedetto Ciardi 31. Marzo a Siena Bindo Buonafedi 18. Aprile a Siena Bardo di Tingo Mancini 4. Miggio 1370. . . . . Bonifazio di Mess. Ormanno Curtigiani 13. Maggio a Città di Castello, e Perugia. Bondo di Pafqua 12. Marzo a Bologna Boccaccio di D. Ardovino 29. Aprile d. Boneccorfo di Lapo di Giovanni 14 Marzo 1371. 2 Siena Birone Vanni 7. Maggio 1370 a Bologna Buon Nome di Bartolommeo 22. Marzo 1371. in Lombardia Bi gio Simoni 23. Aprile a Perugia

Bade Baldineschi 5. Luglie in Lombardia

Bar-

Bartolommeo di Giovanni d.

Battolommeo Nuti 30. Agoso d.

Biagio Bartolini 21. Ottobre d.

Bernardo di Ser. Ridolfo Petrassini 30. Giugno 1373. ...

Bernardo Bertoldi 8. Settembre nell' Alpi

Bartolommeo di Ser. Niccolò 31. Ottobre a Pistoja

Bardo di Niccolò Luti 10. Marzo à Sindachi

Ser. Brunellesco Lippi 19. Novembre nel Regno di Napoli

Berardo di Lapo Rossi 31. Dicembre . . . .

Berdo di Niccole Luti 8. Gennaio . . .

B rrolo di Jacopo Spadajo 13. Giugno 1374. in Lombardia

B neo di Giovanni 8 Marzo a Perugia

B rtolommeo di Giorto Peruzzi 10. Aprile a Arezzo

Buonafede di Ser Piero 30. Aprile d.

Bertelommeo di Giotto Peruzzi 19. Febbrajo d.

Berlinghieri di Givvanni Popolo di S. Simone 28. Ottobre a Lucca

Betto Teglia 8. Novembre a Pescia

Bonaccorio di Lapo di Giovanni 20. Agosto a Siena

Bartolo di Giovanni d. d.

Ser. Benedetto di Ser. Lando Fortini d. d.

Bardo di Niccolò di Luti Rittafè 13. Settembre a Perugia

Biagio di Francesco 25. Settembre . . .

Ser. Benedetto di Ser. Lando 23. Settembre a Siena

Bettino di D. Covone Covoni 12. Giugno 1375. a Ferrara

Benedetto di Vanni . . . .

Bardo di Giovanni di Duccio Adimari 24. Luglio in, Ungheria

Betto Bernardi 12, Gennaio a Pisa

Bindo di Nastasio 6. Marzo 1377. 2 Genova

Bartolommeo Giusti 21. Marzo a Bologna

Bernardo Lippi d. d.

Bello di Niccold Mancini 14. Maggio a Bologna

Bonifazio di D. Ormanno Cortigiani d. d.

Buono di Lorenzo d. d.

Bindo di Dolfo Bardi 25. Maggio 1378. al Papa

Bongio di Pancia Calzolaro 6. Luglio 1379. a Arezzo

Bernardo Bertaldi &. Luglio a Prato

Ser. Bartolommeo Vanni 8. Luglio a Perugia Bono di Taddeo Strada 14. Luglio a Pistoja

B 3

Bar-

20

Brtolo di Giovanni Spadajo 6. Aprile in Lombardia Benedetto Tondi da Carlona 9. Aprile in Ungheria B ldo Bertini 23. Agosto a Firenzuela

Benzo di Pancia Calzolajo 26. Novembre a Arezzo

Bernardo Ligi 14. Dicembre d.

Ser. Bonaccorfo Simoni 31. Dicembre 1380. in Ungheria D. Bettino di D. Covone Covoni 23. Settembre al Duca di Durazzo

Benci di Ser Bonamico d. d.

Benedetto Vinattiere de Ciardi 30. Ottobre d.

Biagio di Ventura 28. Novembre a Arezzo

Bartolo di Giovanni Speziale 11. Settembre a Napoli

Barrolo Marchi 29. Maggio 1381. a Siena D. Baldo da Figline 28. Settembre al Papa

Bernardo Calderajo de' Ligi 9. Ottobre a Faenza

Bartolo di Jacopo Banchi d. d.

Bernardo di Matteo Velluti 16. Ottobre al Duca di Durazzo

Benedetto Vinattiere de' Ciardi d. d.

Bencino Linajolo de Gucci d. d.

Bernardo di Matteo Velluti 24. Settembre al Re di Sicilia Benedetto di Ciardo Vinattiere d. d.

D. Bettino Covoni d. d.

Benino Gucci d. d.

Barrolommeo Buonavcorsi 7. Luglio in Romagna Benedetto Tondi da Cariona 7. Agosto a Perugia Bardo di Niccolò Luti 4. Agosto 1383. a Arezzo

Bartolommeo Beccajo de Dietajuti 8. Agosto . . . .

Bardo di Niccolò 30. Giugno a Arezzo

D. Benedetto di Nerozzo Alberti 11. Settembre a Genova

Bonaccorso di Lapo di Giovanni d. d.

Biliotto di Sandro Biliotti s. Gennajo in Puglia

Bonaccorso di Lapo di Giovanni d. d.

Biliotto di Sandro Biliotti 2. Gennaio in Puglia

Bonaccorso di Lapo di Giovanni 8. Marzo 1384. a Perugia Benedetto da Carlona de' Tondi 9. Gennajo 1382. a Bologna

Benedetto di Simone Guidi 12. Agosto a Faenza

Bindo di Bonifazio d. a Pistoja D. Baldo da Figline 30. Aprile al Pontesico

Benedetto di Giovanni 14. Settembre a Siena

Benino di Guccio Linajolo 9. Settembre al Re di Scilia

D. Re-

Bo

D. Benedetto di Nerozzo Alberti 17. Settembre a Genova Bonaccorso di Lapo di Giovanni d. d. Bindo di Bonifazio 20. Settembre a Pistoja, e Lucca D. Baldo di D. Baldo da Figline 30. Settembre al Pontefice Benino Linajolo de' Gucci 18., e 29. Aprile al Re di Sicilia Bernardo di Matteo Velluti d. d. Benedetto Ciardi d. d. D. Bettino Covoni d. d. Bardo di Niccolò Luti 23. Aprile a Roma Bartolo di Giovanni 13. Maggio a Arezzo Biliotto di Sandro Biliotti 6. Marzo al Re di Sicilia Boccaccio di Niccolò Arrighi 15. Marzo d. Bartolo Facopi 28. Marzo a Pistoja Baldo di Niccolò Ridolfi 27. Marzo a Pifa Benino Gucci 27. Giugno al Re di Sicilia D. Bettino Covoni 1. Luglio d. Bartolommeo di Giovanni 21. Luglio a Siena D. Bertino Covoni 29. Novembre al Re di Sicilia Benederto di Niccolo 20. Otrobre 1383, a Lucca , e Siena Bartolo di D. Cristofano 24. Giugno 1385. a Siena Bartolommeo di Niccolò Cioni 24. Giugno a Arezzo Berto di Simone Frescobaldi 7. Agosto 1386. a Venezia Bartolommeo di Giovanni 17. Settembre. . . .. Bonaccorso di Tommaso 18. Settembre a Bologna Bono di Taddeo Stradi 17. Settembre 1385. a Gubbio Benederto d' Agnolo 7. Settembre in Lombardia Bencio di Cione 10. Ottobre a Arezzo Ser. Biagio Bartoli 26, Ottobre a Siena Bartolommeo di Giovanni 26. Novembre a Siena Bartolo di Piero Bardi 26. Novembre, e 26. Gennaio d. Bartolommeo di Zanobi d. d. Bartolommeo di Tommaso 17. Dicembre a Perugia Bonifazio di Francesco 17. Dicembre al Conte di Virtù Bartolommeo di Zanobi 16. Gennajo a Siena Benedetto Angeli 22. Luglio in Lombardia Bartolommeo di Niccolò di Cione Ridolfi 27. Luglio ... Birtolo di Francesco 18. Dicembre 1386. in Lombardia Biliotto di Sandro Biliotti s. Aprile a Livorno

Bonaccorso di Lapo di Giovanni 14. Aprile a Siena

Bardo di Tingo Mancini 8. Maggio a Pifa

Bonaccorso di Lapo di Giovanni 5. Giugno a Napoli Bonaccorso di Tommaso 21. Luglio a Bologna Biliotto di Sandro Biliotti 23 Dicem. 1382 a Pavia e Bologna Benedetto di Neri 4. Aprile . . . Biliotto di Sandro Biliotti 23. Ottobre a Bologna Benedetto di Simone Peruzzi d. d. Benedetto di Bernardo Strozzi 10. Aprile 1388.a Ferrara Braccio Mattei d. d. Bardo di Guglielmo Altoviti 15. Marzo 1289. a Lucignano Bartolo di Tommaso 19. Marzo a Perugia Bonifazio di Francesco 19 Marzo in Lombardia Biliotto di Sandro Biliotti 31. Maggio al Rè di Sicilia Ser. Benedetto di Ser. Lando Fortini 28. Aprile 1392.4 Urbino Bartolommeo di Lionardo Bernardini 14. Maggio a Lucca Bartolommeo di Tominaso 11. Luglio a Pisa Ser. Benederto di Ser Lando Fortini . . . . . Compagnia di S. Giorgio Benino di Francesco del Benino 16. Dicembre a Santa Maria a Monte Bernardo di Niccolò Cocchi . . . . a Orvieto Bartolo di Nosso Ridolfi 28. Aprile 1393. a Rimini Biliotto di Sandro Biliotti 10. Maggio a Cortona, e Spoleto Benintendi di Nuccio Mattei 12. Aprile a Bologna Bartolommeo di Ser. Niceolo d. d. Biliotto di Sandro Biliotti 12. Aprile a Cortona ; e Arezzo Berto d' Angelo di Berto Castellani 15. Aprile a Firenzuola Berlinghiero di Giovanni 28. Settembre 1374. a Lucca Bisgio di Bonuccio Guasconi 13. Gennajo 1364. a Siena Berto di Niccolò d. d. Bernardo di D. Rosso Ricci 12. Febbrajo al Papa Beltramo di D. Bivigliano 28. Luglio 1365. . . . .

## Per i Dieci di Balia

Biagio di Bonuccio Guafconi 30. Agosto a S. Miniato

Bindo Ghiselli 23. Dicembre in Lombardia

Be-

Benedetto di Niccolò 5. Dicembre e 9. Febbrajo a Capua Benedetto di Niccolò 27 Ottobre 1389. nella Provincia Bernardo d' Antonio Ridolfi 27. Aprile . . . Bernardo d'Antonio Ridolfi 3.1. Maggio al Conte Currado Berto d' Agnolo Castellani 22. Maggio in Francia Boccaccio di Piero Velluti 12. Giugno a Arezze ... Bartolommeo di Lorino Bonajuti 28. Giugno al Papa Benedetto di Ser. Lando Fortini 1: 1 4 Benedetto di Niccolò 5. Luglio .... Bardo di Tingo Mancini 9 Luglio a Bologna Bardo di Tingo Mancini 27. Luglio a Venezia Biliocto di Sandro Biliotti 14. Agosto a M. Gio. Agute Basdo di Tingo Mancini 25. Settembre a Venezia Beliotro di Sandro Biliotti 2. Ottobre a Pifa Bardo di Tingo Mancini 30. Ottobre in Alemagna Berto d' Agnolo Castellani 6. Novem. al Conte d' Armignach Bartolommeo di Lorino Bonajuti 20. Gennajo a Siena Benedetto di Niccolò 5. Dicembre a Capua Boccaccio di Niccolò Alamanni is. Settembre in Ducato Bartolo di Ruberto Cortigiani 14. Dicemb. 1388. a Volterra Bartolo di Lorino Bonajuti 22. Gennajo a Siena B nedetto di Niccolò 10. Febbrajo a Capua Bernardo d' Antonio Ridalfi 5. Mag. 1389: al Conte Currado Boccaccio di Piero Velluti 15. Giugno a Arezzo Bartolommeo di Lotino Bonajuti 24. Giugno al Papa Bardo di Tingo Mancini 15. Luglio a Bologna Bernardo di Giovanni 15. Agosto a Siena Biliotto di Gio. Biliotti 30. Agosto a M. Gio. Aguto Biliotto di Sandro Biliotti 2. Ottobre a Pisa Bardo di Tingo Mancini 30. Ottobre in Alemagna Berto d' Agnolo Castellani 6. Novem. al Conte d' Armignach

Ecco Ghini 6. Dicem. e 31. d. 1343. in Valdarno, e A Arezzo Cecco Gbini 12. Gennajo a Siena D. Ciampi della Tosa 10. Febbrajo a Bologna Coppo di Bartolommeo Canigiani 20. Febbrajo nella Marca Ser. Cecco Ghini 18. Marzo a Siena Cione Ricci 26. Aprile 1344. a Roma D. Ciampi della Tosa d. in Romagna Chia-

Chiarozzo Chiari 27. Aprile a Verona Chiarissimo Alberti 8. Giugno in Valdarno Coppo Cafferelli 16. Giugno a S. Miniato Chele Aliotti 18. Giugno . . . . Cecco Ghini 18. Agosto a Siena Compagno Bertini 17. Febbrajo a Pistoja Cecco Mellini 28. Febbrajo . . . . Cianghino di Neri 11., e 22. Febbrajo nella Marca Cino Lapini 21. Aprile 1345. a Venezia Cardinale di Francesco 22. Novembre a Perugia Cecchino Bindi 27. Aprile d. d. Cristofano di Bernardo 26. Giugno a Arezzo Capaccio di Guccio Benaparte 30. Giugno a Cascia Cardinale di Francesco d. a Perugia Ciuccio Bellozzi 18. Agosto a Città di Castello Cristofano di Bernardo d. a Arezzo Ceffo Tucci 29. Agosto a Perugia Cianghino di Neri 15. Ottobre a Pistoja Cardinale di Francesco 12. Febbrajo a Montopoli Ciuccio Bellozzi 26. Ottobre in Lombardia Cino Lapi 22. Novembre a Pisa Cambino Signorini 27. Novembre d. Cino Lapi 16. Febbrajo a Pisa Cecco Adimari 24. Febbrajo nella Marca Cenni Cambi 17. Settembre in Valdarno Ciuccio Bellozzi 18. Agosto a Città di Castello Cristofano di Bernardo d. a Arezzo Ceffo Tucci 27. Agosto a Perugia Cardinale di Franceico da Cremona 4. Marzo a Viterbe Cino Lapi 17, Marzo a Pisa Ser. Ciuto Ciacchi 23. Marzo a Arezzo Cristofano di Bernardo 18. Aprile al Papa Cambio Strufaldi 24. Aprile in Valdarno Cappone di Recco del Cappone 27. Giugno in Valdinievole Centino Nardi d. d. D. Cardinale di D. Guidone Cardinali 28. Giugno . . . . Castello di Bernardo da Quarata 24. Aprile in Valdipesa Camerino di Giovanni 6. Agosto a Siena Cecco Ruft chini 27. Marzo 1346. 2 Siena

Con-

Configlio di Ser. Michele 9. Aprile a Arezze Cecco di Carlo 8. Marzo a Cintoja Ciampolo Alberti 26. Aprile nella Carfagnana Chiariffimo d' Alberto 30. Aprile in Chianti Carlo di Luca 12. Aprile a Certaldo Criftofano di Ser. Bernardo 29. Agosto al Papa Centino Nardi 15 Settembre 1347. a Arezzo Ciuccio Bellozzi 26. Febbrajo a Barga Carlo Strozzi 17. Febbrajo 1248 al Pontefice Cino Corfini 30. Octobre a Perugia Corfetto Bonaccolti II. Aprile ai Balefrieri del Comune Chiarozzo di Bene Chiari de d. Cipriano Alberti 31. Dicembre nel Mugello Chiaro di Bartolo Bonarli d. de Ser. Cristofano di Ser. Bartolo d. d. Carlo di Naddo Rucellai 31. Octobre in Monferrate Cardinale di Francesco 4. Marzo 1345. a Viterbo Ser. Ciuto Cecchi 23. Marzo a Arezzo D. Ciullo Cenni 18. Gennajo 1344. in Valdarno Cecco Ghini 18. Aprile a Arezzo Compagno Bertini 27. Febbrajo a Pistoja Cambino Gianni 30. Settembre 1349. a Pifa Capponcino Capponi 25. Agosto 1350. a S. Miniate Cionetto di Giovenco 26. Agosto a Arezzo Carlo Strozzi 28. Settembre a Pistoja Cristofano Bonastrada d. d. Cristofano di Neri 29. Ottobre a Siena Cato di Francesco 28. Novembre a Cortona Castello Lippi 12. Ottobre a Colle Cante Binducci 23. Marzo 1356. . . . . Cionetto di Giovenco Bastari 24. Maggio . . . . Cantino di Biuduccio 22. Agosto 1358. in Romagna Chiaro di Bartolo Bonarli 30. Aprile nel Mugello Cecco di Narduccio 15. Febbrajo 1359. in Alemagna Cesto di Ser. Pagno 31. Aprile al Pontefice Cristofano di Ser. Bartolo Nevaldini d. in Valdarno Centino Nardi 19. Giugno a Siena Cipriano di Lippozzo Mangioni 27. Settemb. 1361. 2 Cafole Cipriano di Geri Bongianelli 15. Febbrajo a Camerino Cristofano Arrighi 4: Maggio 1362, in Lombardia Scr.

Ser. Cristofano di Vanni 12. Maggio a Pescia Cristofano d' Angielo 23. Giugno in Lombardla Cardello Lapi d. d. Carlo di Strozza Strozzi 2. Febbrajo 1366. a Roma Cantino Angioli 12. Gennajo al Campo Carlo Strozzi t. Giugno 2368. al Pontefice Ser. Chiaramontino di Ser. Bartolo y e 31 Ag. d. in Valdarno Carlo Strozzi 4. Maggio 1370. a Genova Ser. Conte Mini 7. M. ggio a Bologna Carlo di Naddo Rucellui 17. Giugno a Pistoja Chiarino Pagni 31. Ottobre 1373, d. Cantino d' Agnolo Cantini 10. Novembre a Napoli Cantino d' Agnolo Cantini 4. Gennajo a Carmignano Conte di Bonaccorso 5. Novembre 1374. 2 Sienz Carlo Strozzi 10. Agosto a Genova Cipriano di Giachinotte Tornaquinei 9. Agosto 1275. Monte Pulciano Cino di Francesco 6. Marzo 1377. a Ferrara Cipriano di Duccio Alberti 5. Luglio 1378. 2 Arezzo Cipriano di Duccio Alberti 14. Dicembre 1379. 2 Arezzo Cafino Fezzi 29. Maggio 1381. a Siena Corrado Pueli 20. Febbrajo 1382. a Verona Carlo di Strozza Strozzi II. Settembre a Genova D. Cipriano di Duccio Alberti 16. Febbrajo in Valdarno D. Cipriano Alberti 18. Settembre 1386. a Bologna Cristofano d'Andrea 26. Novem., e 16. Genn. 1305 a Siena Cristofano di Vanni delle Bombarde 5. Luglio a Arezzo Ciampolo d'Alberto da Panzano 13. Gennajo 1386. a Faenza D. Cipriano di Duccio Alberti 21. Luglio a Bologna D. Cristofano d' Anfrione Spini d. d. Cristofano d'Andrea 23. Gennajo 1387. a Imola Cristofano d'Andrea 7. Ortobre 1380. d.

## Per i Dieci di Balta

D. Cristofano d' Andrea della Terina 1392. a Imola Carlo di M. Mainardo Cavalcanti 15. Aprile 1393. a Ferrara Cipriano di Duccio Alberti 14. Agosto 1365. . . . .

Chimenti di Neri d.

D. Cristofano d'Anfrione Spini 21. Novem. 1388. al Papa CriCristofano di Gio. Beneivenni vo. Dicembre a Siena
D. Cristofano d'Anfrione Spini 2. Gennajo al Papa
Cristofano di Bartolo 14. Luglio 1389. a Pisa
Cristofano di Niccolò Chiari 19 Agosto a Arezzo
Ser. Cristofano di Ser Agnolo 9. Ottobre in Valdelsa
D. Cristofano d'Anfrione Spini 18, e 21. Novemb in Francis
D. Cristofano di Anfrione Spini 23. Novembre, e 9. Gennajo 1388. al Papa
Cristofano di Gio. Beneivenni 8., e 22. Dicembre a Siena
Cristofano di Bartolo 11. Agosto 1389. a Pisa
Cristofano di Niccolò Chiari 22. Settembre in Valdinievole

Ser. Cristofano d' Aguolo 30. Ottobre a Pila D. Cristofano Spini 2 Novembre in Francia

Diego di D. Biagio Tornaquinci 27 Settembre 1343.

Domenico Uccellini 30. Octobre, e 10. Novembre a Perugia

Donato Velluti 4. Dicembre a Siena

Domenico Niccoli d. d.

Domenico Franceschini 6. Dicembre, e 31 d. a Arezze Domenico Franceschini 12. Gennaso a Siena

D nato Velluti 4. Febbrajo d. 24 4 5 5 611

Domenico Franceschini 18. Marzo d.

Ser. Daniello Arrigucci 26. Aprile 1344. a Rimini

Domenico di D Ciampolo Cavalcanti 26. Aprile al Papa

D. Donato Velluti 28. Aprile ..... Duccio Arrigucoi 30. Aprile alla Lega di Scarperia

Ser. Dietifeci di Ser. Michele da Gangalandi 8. Giugno a Montopoli

Domenico di D. Ciampolo Cavalcanti 17 Giugno a S. Miniate

Ser. Dierifeci di Ser. Michele 25. Agosto in Lombardia

Domenico Niccoli 27. Agosto a Siena

D. Donato Velluti 29. Novembre, e 20. Settembre a Perugia

Donate Grilli 3 . Dicembre a Pistoja

Domenico Franceschini 6 Novembre, e 10. Feb. a Bologna

Domenico Ghiacetti 8 , e 10. Febbrajo a Fiefole

Domenico d'Ugone Vecchierti 19. Febbrajo al Borgo S.

D. De-

D. Donato Velluti 3. Maggio 1345. 2 Perugia Donato Grilli 26. Agosto a Roma Domenico Franceschini 2. Agosto, e 19. Maggio a S. Miniate Dino Petri 6. Dicembre a Arezzo D. Donato Velluti 22. Novembre a Pistoja Durazzo Tigliamochi 3. Dicembre a Pescia Duccio di Ser. Cione 15. Novembre in Valdarno D. Donato Vellati 29. Aprile a Verona Dino Petri 7. Maggio a S. Miniato Ser. Duti Lapi 27. Giugno in Valdinievole Domenico di Bastiane 29. Giugno . . Dino Petri 19. Luglio a S. Miniato D. Donato Velluti d. d. D. Donato Velluti 22. Agosto in Casentino Domenico di Partolo 30. Agosto a Arezzo Domenico de Giunta 7. Giugno in Romagna Domenico di Simone 27. Giugno in Cafentino Donato di Cece 20., e 26. Marzo a Arezzo Ser. Domenico dell' Ancisa de Guarnelli 5. Marzo 1346. ia Valdarno Domenico di Giunto 25. Agosto 1347. in Romagna Domenico Baldi 26. Aprile d. Duccio di Caroccio Alberti 20. Agosto d. Donato di Cece 29. Dicembre a Arezzo Donato de Cece 29. Dicembre a Castel Fiorentino Duccio di Taddeo di Lotto Mancini 15. Dicembre in Chianti Domenico di Giovanni 22. Novembre a Arezzo Domenico di Vanni 20., e 23. Febbrajo a Siena Sec. Domenico Casucci 21. Febbrajo a Siena Donato di Cerco 26. Febbrajo a Arezzo Domenico di Giovanni 31. Dicembre 1348. a Pifa Deo Ducci 8. Febbrajo .... Domenico di Tieri Magalotti 29. Dicembre in Mugello Piero Ducci 30. Dicembre in Lombardia Durazzo d'Andrea Tigliamochi 30. Dicembre in Mugelle Domenico Guidoni 24. Maggio 1349. a Volterra Domenico di Giovanni 18. Giugno a Pisa Ser. Domenico di Ser. Benincasa 31. Giugno a Mangona Demenico di Bartolommeo 29. Giugno 1346. a Arezzo Domenico Franceschini 18. Lug'o 1344. a Arezzo

Domenico di Niccolò 27. Agosto 2 Siena Domenico Franceschini 19. Dicembre 2 Bologna D. Donato Velluti d. d. Domenico Franceschini 10. Febbrajo in Lombardia

Domenico di Giunta 14. Ottobre 1349. in Monfummano Donoidei di Bartolo Bonarli 6. Agodo 1350. a Cesena Dalfino Lani 14. Agosto in Romagna

Dalfino Lapi 14. Agosto in Romagna Domenico Nelli 30 Agosto a Raugia Durazzo Tigliamochi 30. Agosto a Prato

Donato di Lapo del Nero 6. Ottobre a Diacceto Domenico Vanni 30. Ottobre a Pistoja

Domenico di Giovanni 8. Novembre a Siena

Ser. Dietifeci di Ser. Michele 26. Dicembre a Bologna Ser. Dietifeci di Ser. Michele 8. Genn. 1353. al Legate Durazzo Tigliamochi 23 M ggio . . . .

D. Donato Velluti 8. Giugio a Pisa

Donato de Piero 28. Febbrajo 357. in Lombardia Domenico di Sandro 4. Agono 358. a Bologna

Diego di D. Biagio Tornaquinci 31. Ago o a Monte Murlo Ser. Dietifeci di Ser. Michele 13 Gen. 1359. agli Ubaldini Domenico di Segna 19. Giugno a Siena

Ser. Dierifeci di Ser. Michele da Gangalandi 25. Giugno in Lombardia

Diego di D. Biagio Tornaquinci 30. Aprile 1360. a Camerino Domenico Bartoli 17. Agosto in Mugello

Domenico di Cante Cavalcanti 18. Dicembre a Viterbo Domenico di Cante Cavalcanti 28. Febbrajo a Urbino

Donato di Duccio Adimari 25. Agosto a Ferrara D. Diego di Biago Tornaquinci 3 Giugno 1362. d.

Donato di Duccio Adimari d. d.

Donato di Mess. Piero 12. Maggio a Pescia

Domenico di Guidaccio Giugni 2. Giugno in Valdinievole Domenico di Gio. Ghinozzi 18. Giugno in Valdarno

Dino di Geri Tigliamochi 4. Novembre . . . .

Dino di Geri Tigliamochi 28. Agosto 1364. . .

Domenico Vanni 12. Marzo 1365. a Arezzo D. Dosso di Giovanni Bardi 26. Marzo 1366. in Valdinievole

D. Donato Ricchi 10. Aprile a Siena Domenico di Givvanni 26. Aprile

D. Do-

D. Donato Ricchi 25. Gennajo 1368 al Rapa Donato Corfi 23. Febbrajo 1369, a S. Miniato Donato Corfe 13. Marzo 1370. a S. Miniato Duccio Cafetti 17. Aprile a Lucca Ser Domenico Salvestri 25. Maggio in Lombardia D Donato Gherucci Barbadori 22 Maggio d. d. D. Donato Barbadori 18. Luglio 1271. a S. Gimignano D Donato di Gheruccio Barbadori 19. Novembre 1373. Donato Jacopi 9. Ottobre a Bistoja D. Donato Ricchi 11. Aprile d. d. Donato di Jacopo Acciajoli 27. Aprile a Pistoja Domenico di Filippo Niccoli 4. Gennajo a Carmignano D. Donato Barbadari 7. Dicembre 1374. in Ungheria Ser. Domenico di Ser. Mino 26. Febbrajo a Prato Domenico di Vanni 28. Ottobre a Lucca Donato di Jacopo Stradi 27. Settembre 20. Ottobre 2 Donato di Jacopo Stradi 16. Agosto a Pisa Domenico Bartoli 10. Dicembre 1375. a Milano Donato di Niccolò Guicciardini 8. Luglio a Gubbio D Donato di Gheruccio Barbadori 10 Agosto a Milano D. Donato Rarbadori 15. Miggio 1278. al Papa Ser. Domenico Salvestra 6. Sertembre 1380. a Bologna Domenico di Gio. Grinza 5. Giugno 1381 a Siena Ser. Domenico Salvestri 28. Settembre al Papa Di 10220 di Srefano Lippi 28. Settembre 1383. D Donato di Jacopo Acciajoli 8. Maggio 1384. a Perugia Domenico di Domenico 7. Agosto a Lucca Ser Domenico di Salvestro 30. Agosto al Papa D. Donato Barbadori : 1. Settembre al Rè d' Ungheria Ser. Domenico Salvestri 7. Settembre 1386. a Bologna D Donaro di Jacopo Acciajoli 25 Mag. 1385. al Rè di Sicilia Daccio di Lotto Mancini 3. Dicembre d. Duccio di Lotto Mancini 31. Gennajo a Siena Deo di Matteo 16. Giugno a Bologna D Donato Acciajoli 10 Giugno . . . . Dinozzo di Stefano Lippi 11. Maggio a Siena a Perugia Donato di Ser. Piero 18. Aprile 1388. a Ferrara D. Donato di Jacopo Acciajoli 31. Marzo 1389. al Rè di Sicilia D. DoD Donato Acciajoli 15. Aprile 1383. 2 Ferrara
D. Donato Barbadori 7. Settembre 1384. in Ungheria
Domenico di Vanni 28. Settembre 2 Lucca
Donato di Jacopo Stradi 31. Settembre . . . .
Domenico Gili 29. Agosto 1365. . . .

## Per i Dieci di Balia .

Domenico di Srefano Lippi 2. Dicem. 1388 a Monte Pulciano D. Donato di Jacopo Acciajoli 20. Gennajo a Arezzo Ser. Domenico Salvestri 9. Giugno nell' Alpi Donato di Jacopo Stradi 28. Giugno 1389. a Napoli Ser. Domenico di Ser. Salvi Gai 18. Settemb. in Valdinievole Domenico di Francesco Carsoni 9. Ottobre a Pisa B. Donato di Jacopo Acciajoli 18. Ottobre, e 27. Novembre al Papa
Dinozzo di Scesano Lippi 3., e 19. Dicemb. a Monte Pulciano

D. Donato Acciajolí 18. Gennajo a Arezzo
Donato di Jacopo Stradi 6. Marzo d.
Ser: Domenico di Salvestro 3. Agosto . . .
Ser Domenico di Ser. Salvi Gai 23. Settembre a Arezzo
D. Donato di Jacopo Acciajoli 29. Novembre al Papa

E Nofrio di Salvi di Lotto 28. Feb. 1357, in Lombardia Egidio di Bettino Ricafoli 15. Aprile 1393, a Ferrara

Ser. Fredi da Panzano d Bindi 18. Settembre 1343...

D. Fornajo Rossi 30. Dicembre a Fucecchio

D. Francesco Brunelleschi 30. Ottobre a S. Miniato

D. Forese da Rabatta d.

Filippo del Zaccheria 11. Dicembre a Guido Ubaldini

Francesco di Bernardo Bacherelli 31. Ottobre a Pistoja

Filippo del Zaccheria d. agli Ubaldini

Ser. Formato Fabbrini 15. Giugno

Formato Fabbrini 11. Febbrajo a Bologna

Francesco Domenichi 18. Febbrajo d.

Ser. Frosino di Benintendi da Radda 4. Marzo a Pescia

Ser. Francesco Palmieri 17. Marzo 1344...

Ser. Francesco Lapi 17. Aprile a Pisa

Filippozzo Soldani 22. Aprile in Valdarno

C D. Fran-

34 D. Francesco Strozzi 26. Aprile in Romagna Ser. Francesco da Montefalco d. d. Francesco Simoni 27. Settembre a Verona Filippo Piers 28. Aprile in Romagna D. Filippo Brunelleschi 28. Aprile al Papa Filippo di Cionetto Bastari 30. Aprile alla Lega di Fiesolo Ser. Formato Fabbrini 30. Aprile' a Arezzo Filippo Girolami 30. Agofto in Valdarno Francesco Tinghi 31 Agosto a Poppi Francesco di Mess. Guidone 28. Giugno a Barga Filippo di Giovanni 4. Luglio a Siena Francesco di Pacino Boceacci 23. Agosto in Lombardia Filippo di Vanni Legnajolo 7. Ottobre . . . Francesco Taddei 31. Dicembre a S. Piero a Sieve Filippo Magalotti 6. Gennajo a S Miniato D. Francesco Strozzi 19. Novembre in Lombardia D. Francesco Medici d. d. Francesco di Guido Lippi 30. Dicembre a S. Donato in Poggio Ser. Francesco Griffoli 15. Gennajo a Arezzo Ser. Francesco Buini 30. Gennajo a Perugia Francesco di Conte Medici 27. Febbrajo a Cremona Ser. Francesco Griffoli 11. Febbrajo a Pisa D. Francesco Medici 12. Febbrajo a Ferrara D. Francesco Strozzi d. d. Filippo di Piero Duranti 15. Febbrajo 1344. a Cascia Filippo Fabbrini 17. Febbrajo a Vicchio Filippo Tolosini 22. Febbrajo d. Francesco Taddei 22. d. a S. Piero a Sieve Francesco Galli 25. d. in Valdarno Ser. Francesco Bruni 10. Gennajo a Perugia Ser. Francesco Griffoli 21. Gennajo a Pila Francesco di Ser. Pepe 9. Aprile a Arezzo Francesco Scatiza d. d. Ser. Filippo Contuccine 22. Giugno a Trevila Francesco Sacchetti d'. in Valdarno Francesco Guidi 30. Giugno a S. Donato Francesco di D. Filippo Spini d. a Capraja Filippo di Girolamo 4. Giugno a Mangona

D. Francesco Brunelieschi 19. Agosto a S. Miniata

Ses.

Ser. Formato Fabbrini 27. Agosto a Perugia Filippo d'Ugone Vecchietti 30. Agosto alla Lega di S. Reparata

Francesco Naddi 13. Settembre a S. Miniato Filippo di Guccio Spini 4. Settembre a Pistoja Francesco di Ser. Guidone d. d.

D. Francesco da Rabatta 12. Febbrajo 1345. a Montopoli Francesco di Naddo 30. Ottobre a S. Miniato

Francesco di Naddo Buvelli 27 Genn., e 28. Febb. a Diacceto Filippo di D. Alamanno Cavicciuli 4. Settembre a Peccioli Ser. Francesco di Vanni Muzzi 13. Dicembre a Mangona

D. Filippo di D. Tommaso Corsini 19. Febb. in Valdinievole
D. Francesco Rinuccini 4. Ottobre a Arezzo

T. Porghini 10. Maggio 2 S. Miniara

Francesco Borghini 19. Maggio a S. Miniate Ser. Formato Fabbrini 27. Agosto a Pistoja Fiorino di Tonio 4. Marzo a Vicchio

Francesco Manni 18. Marzo a Roma Francesco di Cenni 27. Aprile a Siena

D. Francesco Brunelleschi 18. Aprile al Papa Filippo Guinizzelli d. d.

Ser. Francesco Niccoli 19. Aprile d. d.

Francesco di Meo Acciajoli 7. Maggio a S. Donato Francesco di Giovanni 23. Maggio in Valdinievole Francesco di Meo Acciajoli 5. Luglio in Casentino Francesco di Meo Acciajoli 19. Luglio a S. Miniato

Filippo di D. Stodo Frescobaldi 22. Luglio a Siena Francesco Mig. 25. Ag sto in Lomba dia

Francesco Mig. 25. Ag sto in Lomba dia Francesco di Tommaio Magalotti 27. Agosto in Valdinievole Francesco di Maestro Guido 28. Agosto in Lombardia Francesco di Giovanni 24. Marzo 1346. in Romagna

Ser. Francesco di Ser. Giovanni Bonamici 27. Marzo a Siena Fllippo Guinizzelli 11. Aprile al Papa

Ser. Francesco di Vanni Muzzi 27. Giugno i 345. a Siena Francesco Lippi 8. Maggio 1345. in Valdarno

Ser. Francesco di Ser. Giovanni da Rignano 3. Mar. a Cintoja

Fiorino di Tonio 30. Marzo a Arezzo Francesco Bernardini 24. Marzo a Siena

Francesco di Giovanni 18. Aprile in Valdarno Filippo d'Ugo Vecchietti 26. Aprile a Monte Loro

Filippo d' Ugo Vecchietti 26. Aprile a Monte Loro Ser. Francesco di Bindo da Panzano 6. Apr. nella Carfagnana 36

Francesco Mancini d. d. D. Francesco Brunelleschi 26. Maggio al Papa

Fiorino di Tonio d. a Arezzo

D. Francesco Brunelteschi 26. Giugno al Papa

Francesco di Forese d. a Verona

Francesco Borghini 30 Luglio a Fucecchio

Francesco di Fiorentino Pagni 14. Aprile a Bologna Ser Francesco di Niccola 30. Agosto a Avignone

Ser. Francesco di Vanni Muzzi 10 Lugio 1347.2 Sienz

Francesco Falconetti 18. Agosto a Genova

Filippo di Giovanni Macchiavelli 8. Agosto in Romagna Francesco di Buto del Ricco 25. Agosto in Mugello

Ser. Francesco di Vanni Muzzi d. in Romagna

Francesco d' Andrea 26. Agosto d. Francesco di Lapo di Coppo d. d.

Francesco di Ser. Grimaldo 28. Agosto d.

Fastello Bonajuti d. d. Francesco Pucci d. d.

Francesco di Cionetto Bastari 30. Agosto a Perugis D. Francesco di D. Betto Brunelleschi 17. Settembre a Siena

Francesco Nelli 29. Ottobre a Massa

Filippo di Gio. Macchiavelli 31. Novembre a S. Maria a Monte

Francesco Corfi d. d.

Francesco Lapi 11. Dicembre a Perugia

Francesco di Meo Acciajoli 22. Novembre 1348. 2 Arezzo

Francesco Mini d, a Milano

Francesco di Giuliaro 5. Febbrajo 1347. a Narni

Francesco di Gio. Giani 15. Febbrajo a Pisa

Francesco di Ser. Guidone 26, Febbrajo a Barga

Francesco Lapi d. é.

Francesco Ugolini 17. Febbrajo a S. Miniato

Francesco Carducci 26. Febbrajo d. Fastello Bonajuti d. 1348. a Roma

Feo di Caceia Altoriti 19. Marzo d.

Filippo di Jacopo Marsili 20. Ottobre a Rimini

Felice Torrigiani 21. Marzo a Pisa

Francesco Falconetti 17. Aprile a Perugia

Ser. Francesco di Ser. Gio. Paganelli 18. Aprile in Ca-Sentino

Fran.

Franceschino Sinibaldi d. a Siena Felice Torrigiani d. nella Carfagnana Francesco Pucci 21. Aprile a Venezia Ser. Filippo Mattei 29. Aprile a Perugia F. ancesco Jacopi 30. Aprile a Arezzo Fancesco di Ser. Serraglio 27. Novembre in Mugello Francesco d' Alberto 27. d. Ser Francesco Bruni d. Franceico Rigattiere Pasquini 27. Dicembre in Mugello Ser. Francesco Vità 29 Dicembre d. Franceico di Cenni Rifaliti 30. Dicembre d. Fabbrino Tolofini d d. Ser. Francesco di Zanobi Albizi 31. Dicembre d. Francesco di Borghino Taddei 31. Dicembre in Mugello Fi ippo di D. Gerozzo Bardi d. d. Ser. Francesco di Naddo Rucellai d. in Valdigreve Francesco di Piero del Buono d. in Mugello Francesco di Giovanni 27. Aprile 1349. a Pistoja Francesco Landucci 14. Aprile a S. Miniato Francesco Salvi 27. Aprile a Siena Francesco Nuccini 24 Maggio a Volterra Francesco di Benino Borgoli d. d. Francesco Talenti 14. Giugno nell' Alpi Francesco Landucci 18. Giugno . . . . Francesco di Bello Mancini 26. Giugno 2 Castel S. Gio-

Fastello Benucci 27. Giugno al Patriarca
Filippo di Cionetto Bastari 31. Giugno a Perugia
Fiorino di Tomo 4. Marzo 1346. a Viterbo
Filippo di Cionetto Bastari 30. Aprile a Fiesole
Francesco Pacini 23. Agosto 1344. in Lombardia
Filippo Dini 30. Dicembre a S. Casciano
Francesco Tinghi d. nella Carsagnana
Francesco Gugtielmi 17. Luglio 1349. a Pisa
Francesco Massi 21. Luglio a Arezzo
Francesco Azzi 29. Luglio in Mugello
Francesco Ricoveri d. d.
Fastello Bonajuti 22. Agosto al Patriarca
Filippo Betti 29. Ottobre in Casentino
Francesco Bernardi 26. Novembre a Pisa

vinni.

Filippo Baldi 6. Dicembre a S. Miniato Filippo di Cionetto Bastari 7. Dicembre a Siena Francesco Sali 7. Dicembre a Siena Filippo Lotti 19. Dicembre in Cafentine Francesco Mini 30. Dicembre a Pisa Feo Salvi 3 Luglio 1350; in Romagna Filippo Cafferelli 15. Agosto al Borgo Filippo Cionetti 26. Agosto 2 Arezzo Filippo di Giovanni 30. Agosto a Verona Filippo di Ser. Ricco 23. Dicembre a Perugia Filippo di Ser. Ricco 27. Dicembre a Volterra Filippo Tolofini i. Ottobre in Valdarno Filippo di Lapo Cafferelli 22. Ottobre in Valdarno Francesco d' Andrea 9. Ottobre a Arezzo Francesco di Michele 30. Ottobre a Pistoja Franceschino di Giovanni d. d. Ser. Francesco di Vanni Muzzi d. a Siena Francesco Talenti d. a Pisa Filippo Macchiavelli 15. Novembre a Firenzuoia Filippo di Duccio Magalotti 25. Gennajo 1351. a Pistoja Filippo di Recco d d. Francesco Medici 11. Maggio 1356. in Romagna Filippo di Cionetto Bastari 12. Giugno 2 Pisa Franceico Nori 17 Gugno d. Filippo di Cionetto Bastari 2. Gennajo a Perugia Filippo di Cionetto Bastari 21. Marzo a Siena Filippo di Cionetto Bustari 31. Marzo 1357. d. Filippo di Giovanni Macchiavelli d. d. D. Francesco Buondelmonti 13 Aprile d. Filippo Giammori Baroncelli d. d. Francesco di Tura d. d. Filippo di Giovanni 5 Febbrajo in Romagna Filippo di Cionetto Bastari 11. Maggio 1358. a Siena Ser. Franceico Bruni 30. Luglio a Bologna Filippo di Cionetto Bastari 3. Agosto a Siena Filippo d'Andrea Bardi 17. Agono in Mugello Filippo di D Otto Frescobaldi 22. Aprile a Arezzo Francesco Caccini 25. Agosto in Mugello Ser. Francesco Bruni 30. Agosto a Bologna Filippo di Gio. Macchiavelli 31. Agosto in Romagna FilipFilippo di Tacopo Marfili 21. d. d. Francesco di Jacops 15. Febbrajo in Lombardia Francesco Scali 3. Luglio a Pisa Filippo Bolognini 26. Agosto 1359. in Lombardia Franceschino Pepi 22. Maggio in Romagna Ser. Francesco Cioli d. d. Filippo di Giovanni 24. Maggio a Bologna Ser. Francesco di Bonaccolto 31. Giugno a Pistoja. Filippo Giammori Baroncelli 19. Giugno a Siena Ser Francesco di Ser. Gio. Paganelli 20. Giugno a Pisa Francesco Neri 4. Aprile a Pisa Filippo Bolognini 30. Aprile in Lombardia D. Filippo Corfini 7. Agosto 1360. a Siena Francesco Gentiluzzi II. Agosto in Valdienovelo Francesco di Neri 13. Agosto a S. Miniato Francesco di Paolo Soldini 17. Agosto in Mugello D. Filippo di Tommaso Cursini 15. Settembre a Anversa Francesco di Bernardo 22. Dicembre in Romagua Francesco Feducci 26. Dicembre a Napoli Filippo di Boccaccio Frescobaldi 26. Dicembre.... Francesco d' Antonio 8. Febbrajo a Milano Filippo di Giammoro Baroncelli 25. Febbrajo .... Filippo di Marreo Bardi d. d. Filippo di Cionetto Bastari 28. Febbrajo a Pisa Francesco d' Antonio 8 Febbrajo 1361. a Siena Fazio di Giovanni 25. Agosto d. Francesco di Cino Renuccini 25. Agosto a Ferrara Francesco d' Andrea da Castel Franco 7. Agosto in Vall dinievole

Francesco di Giovanni 24. Novembre in Valdarno Ser. Francesco di Ser. Govanni Ciaj I. Agosto Città de Castello

Francesco di Vanni Muzzi 18. Agosto a Siena Filippo di Cionetto Bastari 17. Novembre a Perugia Francesco di Priore 7. Gennajo a Siena Filippo Magalotti 6. Febbrajo a Pisa Francesco Benini 28. Febbrajo a Volterra Francesco di Priore d. a Siena Francesco Banchelli 10. Maggio in Lombardia Francesco di Cino Rinuncini d. d.

Fran-

Francesco Manni 12. Maggio a Pescia Fabbrino di Giovanni d. d.

D. Francesco di Cino Rinuccini 23. Giugno 1362. in Lombardia

Francesco Banchelli 25. Giugno a Ferrara

Francesco di Ser. Alessandro 8. Marzo 1365. a Viterbo

Francesco d' Amerigo 13. Gennajo a Siena

Felippo Giammori d. d.

Francesco di Buto Ricchi 12. Gennajo 1366. al Campo

Franceico Catani d. d.

Filippo Giammori Baroncelli 10., e 30 Aprile 1365. a Siena

Francesco Niccolai d. d.

Fancesco Benini 2. Giugno 1368. a Bologna

Francesco Benini 24. Giugno a Volterra Filippo Bonajuti 7. Agosto in Valdarno

Francesco Lionardi 16. Agosto all' Imperadore Filippo Buonamente 31. Agosto in Valdarno

Filippo di Cionetto Bastari d. al Papa

Filippo di Ser. Dino d. in Lombardia Francesco d'Antonio Albizi 19. Novembre 1359. d.

Francesco di Giovanni 19. Gennajo a Volterra

Filippo Giammori Baroncelli 24. Marzo al Papa Francesco di Giovanni 7. Aprile a Empoli

Filippo di Cionetto Bastari d. all'Imperadore Ser. Francesco di Vanni Muzzi 9. Aprile a Lucca

Federigo Taldini 13. Marzo 1370. a Perugia

Filippo di Niccolò Manetti 28. Novembre in Montagna

Francesco di Giovanni 25. Gennaĵo a Volterra Francesco di Bernardo 27 Giugno agli Ubaldini

Filippo Bastari 28. Aprile a Perugia

Francesco di Jacopo del Bene 5. Luglio 1371. in Lombardia

Fino di Taddeo Fini d. d. Francesco Compagni d. d.

Francesco d' Uguccione Ricci 29. Agosto agli Ubaldini

Filippo d' Arrigo Magli d. d. Filippo d' Andrea Albizi d. d.

Filippo di D. Alamanno 15. Gennajo a Bologna

Filippe di Jacopo Marsili 29. Aprile . . . .

F. lippo di D. Alamanno Adimari 18. Giugno 1373. a Siena Ser. Filippo di Ser. Giovanni 30. Giugno . . .

Filip-

Bilippo di Meo Arrigbi 6. Ottobre nell' Alpi D. Francesco Rinuscini 3. Dicembre . . . .

Francesco Fornajo Bartoli 31. Novembre a Genova Francesco di Vanni Orefice 31. Giugno a Arezzo

Filippo di Niccolò Giugni 28. Giugno d.

Filippo di Cionetto Bastari 20. Marzo 1374. d.

Fuerze di Ghetto Fuerzi 21. Aprile d.

Filippo di D Alamanno Adimari 10. Gennajo a Siena

Francesco di Federigo Falconi 15. Novembre . . . . Filippo di D. Alamanno Adimari d. a Siena

Filippo di Tommaso Peruzzi 6. Agosto . . . .

Francesco di Matteo di Jacopo Arrigbi 20. Agosto ....

D Filippo di D. Alamanno Adimari 24. Aprile a Chiust Francesco di Taddeo 2. Settembre . . . .

D. Forese di Gio. Salviati . . . .

D Filippo di Tommaso Corsini 13. Settembre a Chiusi Francesco di Daniello Buondelmonti 16. Settembre a Siena

Francesco di Matteo Arrighi 23. Settembre d.

Francesco di Gorgio Scali 3. Luglio, e 31. Agosto 1375.

in Lombardla

Filippo di Cionetto Bastari 10. Agosto a Milano D. Francesco Rinuccini 6. Marzo 1377. a Genova

Francesco di Gentile 6. Luglio 1378. a Perugia

Filippo di Niccolò Giugni d. a Arezzo

Filippo di D. Alamanno Adimari 8. Luglio a Perugia

Filippo di D. Alamanno Adimari 23 Aprile a Firenzuola Frozzo Cimatore Corsini & Settembre 1380. a Bologna Filippo di Ser. Marco 27. Settembre al Duca di Durazzo

Filippo di Cienetto Bastari 30. Ottobre d.

Filippo di D. Alamanno Adimari 7. Novembre a Perugia

Francesco di Benci Sacchetti 19. Gennajo a Genova

Filippo di Franco Sacchetti d. d.

Francesco di Michele Fabbro 9. Febbrajo . . . .

Francesco di Giovanni 18. Giugno 1381. in Romagna

Francesco Palmieri 29. Maggio a Siena

Francesco di Giovanni 26. Giugno a Bologna

Ser. Francesco di Ser. Lando Fortini 29. Luglio all' Inte

Francesco di Benci Sacchetti d. in Lombard'a Filippo di Benci Sacchetti d. d.

D

Pran

Francesco di Jacopo 28. Settembre al Papa Francesco di Benei Sacchetti 2. Ot. 1380. al Red' Ungheria Filippo di D. Alamanno Adimari 9. Ottobre a Faenza Francesco di Ser. Santi Bruni 16. Octobre al Duca di Durazzo Filippo di D. Alamanno Adimari 21. Ottobre a Cafole Francesco di Ser. Santi Bruni 24. Ottobre il Rè di Si-Francesco di Giovanni 20. Aprile a Siena Filippo di D. Alamanno Adimari 28. Aprile a Casole Francesco di Taddeo Fini 15 Settembre a Volterra Fino di Taddeo Fini 30. Giugno 1383. d. Filippo Marfili 30. Giugno a Genova Francesco di Niccolò Guicciardini 7. Gennajo in Puglia Ser. Francesco di Ser. Lando Foreini 25. Gennajo . . . . Francesco di Gio. Gini 13. Febbrajo 1378. a Arezzo Francesco Nucci d. in Francia Francesco Acciajoli 8. Maggio 1384. a Perugia Ser. Francesco di Ser. Lando Fortini 9. Marzo in Lombardia, Francesco di Gio. Gini 31. Marzo a Arezzo Filippo Nucci d. d. D. Filippo di D. Alamanno Adimari 15. Ottobre . . . Filippo di Taddeo d. d. Filippo di Cionetto Bastari 9. Gennajo 1382. a Bologna Francesco di Berto da Filicaja 22. Agosto a Faenza Francesco di Jacopo del Bene 30. Agotto a Bologna Filippo Marsili 9. Settembre a Bologna Filippo di Cionetto Bastari 12. Maggio a Venezia Francesco di Ser. Santi Bruni 31. Maggio al Rè di Si-Francesco di Niccolò Guicciardini d. d.

Francesco di Niccolò Guicciardini d. d.
Feo di Scolajo Ridolfi 27. Marzo a Pisa
Filippo Marsili 19. Luglio a Bologna
Filippo di Cionetto Bastari 18. Agosto 1385. a Siena
Francesco di Neri Ardinghelli 24. Giugno al Rè di Sicilia
Filippo di Cionetto Bastari 11. Settembre 1386. a Genova
Faduccio Lombardi 13. Settembre a Castro Caro
D. Filippo Corsini 17. Settembre al Rè di Francia
Francesco di Matteo di Jacopo Arrighi 7. Ottobre 1385.
in Lombardia

Fran -

Francesco di Giovanni 26. Ottobre a Arezzo
Francesco Pieri 22. Novembre a Urbino
Francesco di Stefano 17. Dicembre a Perugia
D. Filippo Corsini 16. Giugno a Bologna
Francesco di Matteo di Jacopo Arrigbi d. d.
Francesco di Matteo di Jacopo Arrigbi 26. Giugno in
Lombardia

Francesco di Jacopo 28. Aprile 1386, a Fojano Francesco di Nevi Ardinghelli 10. Gennajo a Napoli Filippo di Tommaso Benizi 14. Dicembre 1387. . . . Filippo di Gio. Cottebi 18. Dicembre a Ferrara Francesco di Gio. Corte 23. Dicembre 1386. a Pavia

Francesco di Gio. Gbiberti 24. Gennajo a Cortona Filippo Lapi 4. Aprile 1387. . . . .

D. Filippo di D. Alamanno Alamanneschi 9. Mag. al Papa Francesco di Giovanni 23. Dicembre a Bologna Filippo di Gio. Cecchi 27. Ottobre a Ferrara

D. Filippo di D. Alamanno Alamanneschi 6. Maggio 1;86.

al Papa
Filippo di Gio. Cecchi 18. Dicembre 1387. a Ferrara
Filippo di Tommaso Peruzzi 4 Dicembre . . .
Francesco di Gio. Corte 23. Dicembre a Pavia
Francesco di Gio. Ghiberti 24. Gennajo a Cortona
Filippo di Piero Gherardini 17. Gennajo 1389. a Vosterra
Francesco di Stefano 19. Marzo a Perugia

D. Filippo di D. Alamagno Alamanueschi 17. Marzo al Rè di Sici ia

Francesco di Lionardo di Niccolò Beccanugi 8. Luglio 1392. alla Lega

Filippo del Bologna Guidotti 23. Luglio . . . . Federigo Rinieri . . . a Bologna Francesco di Neri Fioravanti a Monte Pulciano

Fromo Pieri d. d.

Francesco di Lionardo 6. Settembre a Genova Francesco di Lionardo di Niccolò Beccanugi 6. d. alla Lega Filippo di Lorenzo Machiavelli a Diacceto

Francesco di Feduccio Falconi 12. Agosto 1393. alla Lega D. Filippo Corsini 30. Aprile al Conte di Virtù Francesco Benini 25. Gennajo 1374. a Volterra

D. Filippo Corsini 8. Febbrajo 1364. al Papa D 2

Fran-

Francosco Benini 8. Agosto 1365. all' Aquila Filippo di Recco Capponi 30. Agosto a S. Miniate Francosco Bartolini 29. Novembre a Figline

## Per i Dieci di Balia

D. Filippo Corfini 18. Decembre 1388. a Bologna Francetco di Niccold Guicciardini 8. Marzo 1389. agli Orfini

D. Filippo di D. Alamanno Adimari 25. Maggio al Redi Francia

Francesco di Niccolò Guicciardini 9. Giugno agli Osini D. Filippo di D. Alamanno Adimari 9 Giugno agli Orsini Francesco di Niccolò Guicciardini agli Orsini

Francesco d' Ugolino Rucellai 12. Giugno, e 5. Luglie al Conte Currado

Francesco di Taddeo Frist 12. Agosto nella Marca

D. Francesco d'Andrea Rucellai 18. Agosto in Valdelsa Francesco di Niccolò Guicciardini 24. Agosto . . .

Filippo di Piero Anselmi 31. Agosto, e 18. Settembre in Valdelsa

Francesco Ugolini 18. Settembre in Romagna Francesco di Taddeo Fini 25. Ottobre nella Marca

Francesco di D Jacopo Alberti 9. Ottobre in Valdelsa

D. Filippo Corfini 19. Ottobre a Pisa

D. Francesco d'Andrea Rucellai 29. Ottobre a Perugia D. Friippo d'Alamanno Adimari 18. Novembre al Rè di Francia

Francesco d'Ugolino Rucellai 27. Novembre in Valdinievole D Filippo d' Alamanno Adimari 27. d. al Rè di Francia Filippo di Chiovoto Guazzalotri d. a Bologna

Fippo Corfini 20. Marzo a Bologna Fippo Corfini 22. Otrobre d.

D. Filippo di Chiovolo Guazzalogri 12. Gennajo 1389

Francesco di Niccolò Guicciardini 9., e 10. Maggio agli Orsini

Francesco d'Ugolino Rucellai 12. Maggio al Conte Currade Federigo di Berto Nerli 17. Luglio in Romagna Filippo di Piero Anselmi 19. Luglio in Casentino

D. F.

D. Filippo Corfini 21. Agosto a Pisa

Fino di Taddeo Fini 14. Agosto nella Marca

D. Francesco d' Andrea Rucellai 18. Agosto in Valdessa Francesco di Niccolò Guicciardini 25. Agosto . . . .

Filippo di Piero Anselmi 30. Agosto in Valdelsa Fino di Taddeo Fini 28. Settembre nella Marca

D. Francesco di D. Andrea Rucellai 29. Ottobre, e 30 d. a Perugia, ed in Valdessa

Francesco di D. Jacopo Alberti 3. Novembre in Valdelsa

D. Filippo Corsini 4. d. a Pisa

D. Filippo di D. Alamanno Adimari 29. Settembre al Rè di Francia

D. Filippo, di Tommaso Corsini d.d. Francesco d' Ugolino Rucellai . . . .

Guglielmo di Corso Adimari 30. Ottobre 1343.....
Ser. Gio. Tucci 11. Ottobre agli Ubaldini
Gio. di Conte di Conte Medici 12. detto in Valdarno
Ser. Giovanni Orlandi 12. Gennajo a Siena
Ser. Giovanni di Ser. Francesco 10. Febbrajo a Bologna
Guglielmo di D. Pino d. d.
Guglielmo Nucci d. d.

Ser. Giovanni Orlandi 16. Bebbrajo a Arezzo

Guccio di Giovanni d. d.

Gianni Bindi 20. Febbrajo a Siena

Giorgio Alberti 21. Marzo, e 8. Ottobre d. Giovanni Gh berti 22. Aprile 1344. agli Ubaldini Guglielmo Nucci 27. Febbrajo agli Ubaldini

Giovanni d' Angiolo 26. Aprile in Romagna

Giovanni Orlaudi 28. Aprile . . . . Giovanni d'Alberto Alberti 29. Aprile alla Lega d' Empoli Giovanni di Conte Medici 30. Aprile alla Lega di Scarperia

Ser. Giovanni Ricoveri 30. Aprile . . . .

Giovanni di Tedice Manovelli 30. Aprile a Calenzano

Giunta Guidi 1. Giugno . . . .

Giovanni Ghinucci d. . . .

Giovanni di Conte Medici 8. Giugno in Valdarno

Giovanni di Massajo Raffacani 8. Giugno d.

Giovanni di Vanni d. d.

Giovanni di Ser. Ronaccorso 13. Giugno d,

Gio-

46

Giovanni di . . . , . Alberti 16. Giugno a S. Miniato Guglielmo Nucci 17. Giugno . . . .

D. Guglielmo di Cenni d. in Valdarno

Giovanni di Piero d. d.

Giovanni Vermigli d. a S. Miniato

Guiduccio d' Autonio 19. Giugno agli Ubaldini

Giovanni Mercati 28. Giugno . . . .

Giovanni di Missajo Rassaccani 28. Giugno agli Ubaldini

Giovannino di Vanni d. d.

Giovanni Ghiberti d. agli Uba Idini Giuntino Pieri 4. Luglio a Siena

Giovanni di Massajo Rassacani d. agli Ubaldini

Giacomino di Vanni d. d.

Guglielmino Bini 30. Luglio a Pisa Giovanni di Niccotò 31. Agosto a Siena

Giovanni Niccolucci 31. Agosto a Siena Giovanni di Massajo Rassacaui 6. Octobre in Valdarno

Giacomino Vanni d. d.

Giunta Cambi 6. Novembre a Treviso

Gherardo di Chele Bordoni 8. Dicembre a Massino della Scala

Giovanni Ghinacci 6. Gennajo a S. Miniato

Giunta Guidi d. d.

Giovanni di Giovanni 6. Novembre in Lombardia

Giovanni Bindi 6. Novembre a Bologna Giunta Cambi 20. Dicembre a Perugia Giunta Cambi 22. Dicembre a Siena

Giovanni di Manno Medici d. d.

Giovanni di Massajo Rassacani d. in Valdarno

Giacomino di Vanni d. d.

Ser. Grifo di Ser. Paolo da Montalcino 30. Dicembre in Valdinievole

Giusto Gallei 3. Febbrajo in Lombardia

Giovanni di Conte Medici 4. Febbrajo in Piemonte

Giovanni Bindi 10 Febbrajo a Bologna

Giovanni Nini 26. Febbrajo in Lombardia

Guidotto Monti 28 Febbrajo . . . .

Giagnino di Lapo Donnini 11. Febbrajo alla Cecina, Guidone di Giovanni 11. Febbrajo a Montignoso

Giovanni Guicciardini d. a Certaldo

Gino di Giovanni Ginori 12. Febbrajo a Ferrara

Gio-

Giovanni Bencivenni 14. Febbrajo a Turri Ser. Gi vanni di Ser. Lapo 15. Febbrajo a S. Miniato Giovanni Santini d. d.

Guglielmo Nucci d. d. Giovanni Bernardi d. d.

Giovanni di Massajo Rassacani 17. Febbrajo in Valdarno

Giacomino di Vanni d. d.

Ser. Giovanni Megli d. a S. Marcello Ser. Giovanni Lapi 18. Febbrajo a Arezzo

Giovanni di Cione Falconi 21. Febbrajo in Chianti

Giovanni di Luca 25. Febbrajo in Valdarno Guglielmo Nucci 19. Gennajo a S. Miniaro

Giovanni Santini d. d. Ser Giovanni Lapi d. d.

Giovanni Bindi 21. Gennajo a Bologna, Giorgio di Berto 12. Aprile a Padova

Giovanni di Massaio Rassara 21. Aprile in Valdinievole Giacomino di Giovanni d. d.

Giovanni di Ser. Francesco d. d. Giunta Cambi 22. Aprile a Pescia

Gio. Mattei 22. Aprile, e 2. Maggio 2 Perugia Giovanni di Cione Falconi 27. Aprile in Chianti

Giovanni Guieciardini d. a Certaldo Ghetto Nini 22. Giugno a Trevifo

Giovanni di Massajo Rassacani 26. Giugno a Arezzo Ser, Guidone di Ser. Benvenuto 30. Giugno d.

Giovanni da Montalcino de' Bastucci d. all' Altopascio

Giovanni di Cione Falconi d. in Chianti

Giovanni Giandoncini d. . . . .

Ser. Giovanni di Ser. Gio. da Calenzano Ginori 4. Luglio a Bologna

Gabbriello di Ser. Simone d. a Mangona Ser. Goro Ghini d. d.

Giovanni di Conte Medici d. d.

Giovanni d' Arrigo Sassoli 7. Luglio a Gangalandi

Ser. Giovanni di Ser. Riccardo d. a Casole

Giacomino Niccoli S. Luglio a Pifa

Gherardo di Chele Bordoni 2. Agosto 2 S. Miniato Ser. Giovanni di Ser. Nigio Sernigi d. a Verona Giovanni di Mancino Sostegni 5. Agosto a Vicchio

Gio

Giovanni di Missijo Raffacavi 18. Agosto a Arezzo Gherardo di Chele Bordoni 19. Agosto, e 31. d. a S. Miniato Giovanni Landi 14. Settembre a Pistoja Guido di Guglielmo Spini d. d. Giovanni di Paelo 15. Ottobre 1345. . . . . Giovanni Corselli 26. Octobre in Lombardia Ser. Giovanni dall' Ancielina 30. Ottobre a Perugia Gherardo di Chele Bordoni 30. Ottobre a Arezzo Gio. Mattei d. a S. Miniato Gherardo di Chele Bordoni 22. Novembre a Pistoja Gio. Ghiberti 23. Gennajo a Colle Gio. da Romena 24. Gennajo a Figline Ser. Giovanni Dini dall' Anciolina 27. Gennajo a Arezzo Ser. Gio. di Manno 24 Febbrajo nella Marca Guelfo di Lapo Niccoli 28. Febbrajo a Castel Franco Guerrieri di Tribaldo Rossi 4. Settembre nel Pisano Giorgio di Riccardo Ricci d. in Valdinievole Gio. di Giachinotto Cavalcanti 19. Settemb. in Val-Giachinozzo di D. Uberto dinievole Giuseppe d'Ardingo Giorgio di Riccardo Ricci 4. Ottobre a Siena Guerriero di Tribaldo Rossi 11. Ottobre a Volterra Ser. Giorgio di Ser. Francesco 28. Ottobre a Spoleti Guido Neri 19. Maggio a S. Miniato Gherardo di Chele Bordoni 2, Agosto d. Gio. di Paolo d. a Prato Gio. di Massajo Rassacani 18. Agosto a Arezzo Ser. Gio. di Ser. Marco 27. Aprile in Lombardia Gherardo di Chele Bordoni 30. Agosto a S. Miniato Gio. di Guidone dell' Antella 17. Marzo in Valdarno Guidone di Salvi d. d. Gio. Lati d. d. Gio. di Paolo 20. Marzo d. Gherardo di Giovanni 23. Marzo a Arezzo Gio. di Ser. Marco 1. Aprile in Lombardia Giovacchino Ciuti 18. Aprile al Papa Giovanni Albizi 19. Aprile . . Gio. Feducci 22. Aprile in Valdarno Saelfo di Lapo Niccoli 27. Aprile a Castel Franco

Ser.

Gra-

Ser. Gherardo Pucci 29. Aprile . . . . Giovanni di Massajo Raffacani 29. Aprile . . . . Ser. Guidone Corfini 5. Luglio a Staggia G ovanni Berti d. d. Ser. Gio. Dini dall' Anciolina 16. Luglio a Ferrara Ser Guidone di Ser. Benvenuto 31. Agosto a Pistoja Giannuccio Bonciani 25. Agosto a Cortona Giovanni Landi 26. Agosto a Siena Ser. Guidone Corfini 26. Aprile nella Marca Giovanni Pucci 26. Agosto in Valdinievole Guido di Massajo Rassacani 30. Agosto a Arezzo Giovanni di Bonaccia 22. Giugno in Mugello Gherardo di Ser. Andrea d. d. Ser. Gio. di Ser. Jacopa 11. Aprile 1346. a Prato Ser. Gio. di Guidone da Magnale 13. Aprile in Valdigreve D. Guelfo Gherardini 23. Giugno in Mugello Giovanni Medici d. d. Giusto Ciardi 20 Marzo, e 26. Aprile a Arezzo Giovanni Bartoli 17. Aprile in Casentino Guiduccio di Bonaventura 20. Aprile d. Giovanni di Paolo 26. Aprile a Pistoja Giovanni di Guccio Gbiberti 28. Aprile a Empeli Giovanni d' Arrigo Sassoli 30. Aprile a Rignano Giovanni di Conte Medici d. in Mugello Giovanni di Ser. Gherardo Risalisi d. d. Giovanni di Paolo 23. Maggio . . Geri Bettî 25. Maggio a Ancona Giusto Ciardi 30. Giugno a Arezzo Giannozzo di Naddo Bucelli 11. Agosto 2 Diacceto Govanni Pieri d. Geppe Cennini 25. Agosto a Narni Ser. Giovanni di Ser. Nigi 27 Agosto a Siena Giovanni Ciuti 29. Agosto al Papa Giovanni Albizi 30 Agosto a Avignone Gio. di Simone Guicciardini d. a Castel Fiorentino Gorgio di Geri Spini 11. Luglio 1347. a' Cont' Alberta D. Gio. di Conte Medici 11. d. agli Ubaldini D. Guelfo Gherardini d. d.

Giovanni di Mancine Softegni 16. Agosto a Genova

Giusto Ciardi 17. Settembre 2 Siena

50

Grazia Guidi 15. Settembre a Arezzo Grazia Guidi 17. Settembre a Volterra Giovanni Pieri 3. Dicembre nella Carfagnana Giovanni Pieri 31. Ottobre 1348. a Imola Giovanni Lapi 22. Novembre a Arezzo Giovanni di Guglielmo d. d. Ser. Gherardo Bordont 6. Dicembre d. Giovanni d' Andrea d. d. Giovanni Pieri 12. Dicembre a Venezia Gaerardo Ambrogi 22. Dicembre a Milano Giovanni de Paolo d a Genova Gio. di Ser. Francesco 5., e 26. Febbrajo 1347. a Narni Gele Geri 19. Febbrajo a Napoli Giorgio di Marco Strozzi 21. Febbrajo all' Ancifa G ovanni Pieri d. . . . . Governi Lippi 25. Febbrajo a Padova Gorgio di L ppo Lupicini 26. Febbrajo all' Antella Gherardo di Piero Boverelli d. a Settimo Giovanni di Francesco 16. Febbrajo a S. Miniato Gunta Vanni 14. Ottobre 1348, a Siena Govanni di Massajo Rasfacani d. d. Giorgio di Giovanni d. d. Govanni di Piero 15., e 20. Ottobre a Perugia Ser. Gaerardo Bordoni 21. Dicembre a Pifa Govanni di Piero 26. Febbrajo a Roma Ser Gherardo di Geri Risaliti 27. Febbrajo a Pistoja Govanni di Gherardo Lanfredini 8. Febbrajo. Gisvanni di Bartolomeo in Aprile a Perugia G vanni d'Alberto Alberti 25. Agosto a S Gimignano Govanni di Lorenzo Bucelli 17. Settembre.

Giovanni Lapi 19 Sortembre in Mugello Ser. Guerardo di Sei. Go. da Calenzana Ginori 1. Ottobre a Rimini

Guidene Brunacci 27. Novembre in Romagna
Ser Gorg o di Ser Francesco 24. Dicembre in Mugello
Gio. ai J. copo Brunetti 31. Dicembre in Lombardia
Giovanni di Francesco Magalotti d. in Mugello
Govanni di Lorenzo d. d.
Giovanni di Geri Spini d. d.
Giovanni Tucci d. d.

Gio-

Giovanni Magalotti d. d.

Giovanni Cambini 30. Dicembre 1349. a Bolegna

Giovanni Pieri 5. Aprile al Regno

Ser. Giovanni Buti 27. Aprile a Pistoja

Gio. di Gherardo Lanfredini 10. Maggio in Montagna

Giusto Crardi d. d.

Giovanni di Paolo 14. Aprile a S. Miniato

Ghelline Cennini 19. Aprile d.

Gischinotto di Giovanni 27. Aprile a Perugia

Ser. Gherardo Bordoni d. a Siena

Ghino di Bernardo Anselmi d. d.

Geppo di Vanni Canigiani 12. Giugno a Monte Rappoli Gio. di Gherardo Lanfredini 15. Giugno in Valdinievole

Giovanni Guglielmi 17., e 28. d. a S. Miniato

Giovanni Pieri 18., e 28. Giugno al Patriarca

Ghino di Bernardo Anselmi 21. Giugno a Fiesole

Gio. di Guido dell' Antella 17. Marzo 1345. in Valdinievole

Guido di Salvi d. d. Giovanni Lapi d. d.

Gherardo di Giovanni 25. Marzo a Arezzo

Giovanni di Ser. Marco I. Aprile in Lombardia

Ser. Gio. dall' Anciolina de' Dini 23. Maggio a Siena

Ser. Gherardo Pucci 29. Girgno a Arezzo

Gio. di Tedice Manovelli 30. Marzo 1344. a Calenzano

Giunta Guili 2. Giugno a Siena

Giovanni Gbinacci d. d.

Guglielmo Nucci 16. Giugno a Bologna

Giovanni Pieri 18. Giugno in Valdarno Giacomino Vermigli d. a S. Miniato

Guiduzcio d' Antonio d. in Valdarno

Govanni di Simone Guicciardini 19. Giugno 2 Veron2

Ser. Gherardo Arrighi 31, Giugno a Pistoja

Giovanni di Manno Albizi 28. Dicembre a Genova

Giovanni di Massajo Rassacani d. in Valdarno

Giacomino di Vanni d. d.

Giovanni Bindi 10. Febbrajo in Lombardia

Guido di Giovanni 11. d. a Montignoso

Giovanni Paoli 4. Ag sto 1349. in Ungheria

Giovanni Giulli 8, Agosto a Pisa Giovanni di Piero Ghiberti d. d.

E 2

Glaca.

Gherardo di Giannozzo Gherardini d. d. Giovanni di Ser. Gherardo Risaliti 15. Agosto d. G vanni de Niccolò d. d. Gherardo Ammannati 20. Ottobre a Bologna Gio, di Gherardo Lanfredini 29. Ottobre in Casentine Gilio Vannelli 2. Dicembre a Civitella Giorgio di Barone 6. Dicembre a S. Miniato D. Gherardo Bordoni 7. Dicembre a Siena Gio. di Gherardo Lanfredini 10 Dicembre in Casentino Gherardo Ammannati 30. Dicembre a Pifa Giovanni Lanfredini 9. Luglio 1350. in Valdarno Giovanni Lanfredini 11. Liglio in Romagna Giovanni Serriftori 24. Luglio a Bologna Giovanni Cenni 29. Luglio in Ungheria Giorgio Baroni 7. Agosto a Pisa D. Guelfo Montisti Miles de' Magnati 14. Agosto in Romagna Grazia da Cascia d. d. Guglielmo d' Andrea 23. Agosto a Prato Chino di Bernardo Anselmi 25. Agosto al Borge Giovanni Lotti d. a Prato Ser. Guidone Chesi 30. Aprile in Mugello Ghettino di Tura d. a Prato Giovanni Naci 23. Settembre a Perugia Giovanni Ricci 23. Settembre a Volterra Giovanni Covoni 28. Settembre a Pistoja Giovanni Lapi 1 Ottobre in Valdarno Ghetto di Tura 9. Ottobre a Arezzo Guro Bartoli d. d. Giuntino Bonajuti 21. Ottobre in Fiandra Guido Salvisti d. in Cipri Ser. Giovanni Amadori 22. Ottobre in Valdarne D Guelfo Gherardini 23 Ottobre in Romagna Gherardino Giannuzzi d. d. Giano Torrigiani 30. Ottobre d. Giovanni Pieri d. a Pistoja Giovanni di Tento Medici d. in Mugello

Giano Torrigiani 10. Novembre a Arezzo Guglielmo Lupicini 12. Novembre in Romagna Gherardo Ammannati 4. Dicembre a Napoli

Gu-

Guglielmo Lupicini 12. Dicembre 2 Colle
Giovanni di Ser. Nepo 31. Dicembre a Arezzo
Gherardo di Michele Bordoni d. d.
Guerniero di Tribaldo Rossi 18. Febbrajo 1351. in Valdarno
D Govanni Albizi 12. Febbrajo a Scarperia
Giovanni di Ser. Stefano 7. Gennajo in Valdarno
Giovanni di Vanni 25. Gennajo a Pistoja
D. Giovanni di Boccaccio 29. Aprile 1353. al Papa
Ginno Torrigiani 23. Ottobre . . .
Geri Ghiberti 5. Luglio 1356. in Valdarno
Giovanni Guidotti 21. Luglio a Nizza
Gheruccio di Cione da Cassel Franco 30. Luglio in Valdarno

Giachinotto Tornaquinci 12. Luglio a Calenzano D. Guelfo Gherardini 17. Giugno in Valdipesa Giovanni Manzioni 18. Giugno a Pulciano D. Guelfo Gherardini 21. Gennajo 1357. a Perugia Giovanni Lapi d. d.

D Gio. di Conte Medici 21. Febbrajo, e 31. Marzo ... Giovanni Bernardi 31. Marzo a Siena

Giovanni Pieri d. d.

Guccio di Tommaso 29. Aprile a Milano Gimbasso Salviati 28. Febbrajo in Mugello D Giovanni di Conte Medici d. in Valdarno D. Govanni Medici 9. Maggio 1358. a Perugia Giovanni Pieri 11. Maggio a Siena Giovanni di Bernardo 28. Luglio a Perugia Giovanni di . . . . . d.

Guerniero di Tribaldo Rossi 30. Luglio, e 19. Agosto in Mugello

Ser. Gine di Ser. Gio. de Celenzane Gineri 31. Agosto in Romagna Gio-

Giovanni di Jacopo Balducci d. a Dicomano Giovanni di Conte Medici . . . . 1359. . . . Giovanni di Gherardo Lanfredini . . . . Giovannino di Piero 26 Agosto in Lombardia Giovanni di Domenico d. d. Giovanni d. d Giusto Lapucci d. a S Giovanni Giovanni di Jacopo Marfili 21. Marzo in Valdarno Giovanni di Giovenco Arrigucci d. d. Ser. Giorgio di Ser Francesco 28. Maggio in Romagna Set. Gio. di Ser. Guidone Giugno nella Marca Gio. di Gherardo Lunfredini 4. Giugno in Calentino Giovannino di Jacope d. d. Giorgio di Benci Carneci d. d. Govanni di Gherardo Lanfredini 10. Giugno a Siena D. Giovanni Boccacci 22. G igno in Lombardia Giannozzo di Giovanni 25. Giugno in Romagna D. Giovanni di Gherardo Lanfredini 31. Aprile a Siena Giano Torrigiani 8. Luglio 1360. a Piftoja D. Giovanni di Conte Medici 9. Luglio, e 25. Agosto a Milano D. Giovanni di Gherardo Lanfredini d. d. Gherardo di Niccolò Mancini 13. Agosto a S. Miniato Giutto Bartoli 17. d. in Mugello Giovanni Cangi d. d. Giovanni di Piero 20. Agosto a Pistoja Ser. Giovanni di Gherardo 3 Octobre in Romagna Ser. Giovanni di Piero Gucci 26. Dicembre . . . . Guidone 28. Dicembre a Siena Gio. di Guidone dell' Antella 6. Febbrajo a Perugia Gherardo Rossi 9. Febbrajo in Lombardia D Giovanni Lanfredini d. a Milano Giovanni Landi 24. Febbrajo a Volterra Giovanni di Geri del Bello 28. Febbrajo a Milano Giovanni d' Angiolo Bardi d. d. Guidone 24. d. a Volterra Giovanni Landi d. d. Gio. di Riccardo de' Cerchi 1. Giugno a Ferugia Guidone Aldradi 25. Agosto a Siena Giano Micheli d. d.

Ghe-

Gherardo di D. Manente Buondelmonti 25. Agosto a Ferrara Geri Giannini 18. Novembre 136: a Pifa Giovanni Bruni 12. Dicembre a Firenzuola.

Geneile di Lippo Belfredelli 6. Dicembre in Romagna Giovanni de Piero 17. Novembre a Perugia.

Giovanni di Francesco d. d.

Giovanni Cecchi 17. Dicembre a Civitella.

Geri Migliori 23. Decembre . . . .

Giovanni Pucci 12. Otrobre a Narni.

Ser Gio, di Ser. Francesco 14. Febbraio a Camerino. Geri di Ser Gaerardo Risaliti 28. Febb. 1362, a Volterra

Gherardo di D. Manente Buondelmonti 10. Maggio in Lombardia

Guidone di Corte Frescobaldi 11. Maggio a Montelupo Ser. Giovanni Cambini 18. Giugno in Valdinievole

Geri di Busone Donati d. d.

Gio. di Giachinotto Cavalcanti 19. d. in Valdinievole Giannozzo di D. Uberto d. d.

Giovanni Guidoni 23. Giugno in Lombardia

D. Gherardo di Manente Buondelmonti 25. Giugno a Ferrara

Giovanni Ghini d. d.

Guccio di Lapo di Bonino Medici 27. Giugno a Scarperia Giovanni di Bindo Bardi 28. d. S. Miniato

Ser Gherardo di Ser Andrea Donati 29. d. in Valdelse Ghefe di Geri 29. d. Valdarno.

Giusto Manenti 4. Novembre . . . .

Giusto di Ser. Dato 27. Agosto 1364. in Casentino

Giusto Manenti 28. d. . . .

Giovanni d' Amerigo 12. Agosto 1365. . . . . Giovanni Cambi 12. Novembre . . . .

Giovanni Dietitallevi d. d.

Guglielmo Guidi 12. Gennaio a Siena

Giorgio di Francesco Scali 8. Ottobre.

Govanni Cecchi 19 Febbraio 1366. a Napoli

Giorgio Ricchi 27. d. al Campo

Gievanni Santini d. d.

Gio. di D. Luca da Panzano 26. Marzo 1365. in Valdinievole

Giovanni di D. Lotto Salviati . . . .

Gior-

Giorgio di D. Francesco Scali 4. Aprile in Milans Guglielmo di Giovanni 17. Aprile . . . Giovanni di Ser. Cante 24. Aprile in Lombardia Ser Giovai ni da Prato de Gini 30. Aprile a Siens Gog ielmo Guidi d. d. Dinozzo di D. Uguccione Pazzi 5. Maggio 1368. 1 Borgo S. Lorenzo Giovanni di Scolaio Spini 17. Maggio in Lombardia Guidone Brunacci 19. Giugno in Lombardia Ghese Geri d. d. Gualtieri di Neri Buondelmonti 12. Luglio 2 S. Ministe Giovanni di Francesco 1. Agosto a Pisa Giovanni Lapi 1. Agosto in Valdarno Giorgio di D. Francesco Scali 24. Agosto a Pistoja Giovanni di Pierozzo Alteviti d. d. Giorto Lotti d. d. Giovanni di Marco Strozzi 19 Novembre a Pife Govanni Guidoni 9. Agosto 1369. all' Imperadore Goro di Piero i2. Gennaio al Papa Gregorio di Boninsegna d. d. Gio. di Francesco Malagotti 19. Gennaio a Volterra Giovanni Landi 12. Febbrajo al Papa Giovanni di Niccolò d. d. Gagliardo di Neri Bonciani 23. Febbraio a S. Miniato Ser. Gregorio di Ser. Francesco d. d. Guccio di Cino Bartelini 26. Maggio 1370. 2 Venezia Guasparro di Jacopo d. d. Giorgio di Francesco Scali 8. Marzo al Papa Goro Pieri 12. Maggio a Bologna Giorgio di Boninsegna d. d. Gigliardo di Neri Bonciani 13. Marzo a S. Miniate Goro di Giovanni 17. Aprile a Lucca Giovanni di Cecco Jacopi 29. Aprile a Bologna Ser. Gino di Gio da Calenzano Ginori 15. Maggio a Pifa, e Lucca

Giovanni di Gherardo d. . . . . Giugno a Volterta Giovanni di Francesco Magalotti 25. Giugno a Volterta Giovanni Guidi 14. Marzo 1371. a Milano D Giorgio di Francesco Scali d. in Ungheria

Giovanni di Giunta d. d.

See

Ser. Gio. da Prato Cambini 28. Aprile 2 Bologna Guidone Lotti 28. Aprile a Perugia Ser. Giovanni di N. ccolò 11. Aprile all' Imperadore Gentile dl Lippo Betfredelli 5. Luglio a Lucca Galdo di Meo Pigli 14. Luglio . . . . Guiduccio di Giovanni 15. d. a Perugia Giovanni Pieri d. a Bologna Gio. di Niccolò Guicciardini 16. Agosto a Città di Castello Giovanni Cambi 16. Novembre a Lucca Giovanni di Marco Strozzi 19. Marzo 1373. a Bologna Gentile di Lippo Belfredelli 21. Giugno . . . . Ser. Giovanni di Ser. Nepo 6. Ottobre nell' Alpi Giovanni Cambi 19. Ottobre al Rè d' Ungheria Giannotto Pacini 31. Ottobre a Pistoja Gagliardo di Neri Bonciani d. d. Guccio di Dino Gucci 23. Settembre a Pistoja Giovanni Corsi d. d. Giovanni Purcini s. Ottobre in Lombardia Ser, Gherardo di Ser. Andrea 13. Ottobre a Narni Giovenco di D. Ugone 10. Marzo, e 4. Gennajo a S. Gimignano Guccio di Dino Gucci 31. Ottobre . . . Giovanni Corsi d. . Guafparri di Vanni Nelli 3. Giugno a Arezzo

Guasparri di Vanni Nelli 3. Giugno a Arezzo Giovanni di Francesco 28. Marzo 1374, d. Giovanni di Benedetto 10. Aprile d. Giovanni di Piero Anselmi 30. Aprile d. Giovanni di Luigi Mozzi 10. Gennajo a Siena Giovanni Talani d. d. Giovanni di Bartolommeo 19. Febbrajo a Arezzo Giovanni di Niccolò Guicciardini 26. Febbrajo a Prato Giovanni di Talano 15. Novembre a Siena Govanni di Luigi Mozzi d. d. Govanni di Francesco 21 Settembre a Arezzo Ser. Guccio di Cino Bartolini 6., 8., e 10. Agosto... Goro Filippi d. . . .

 Gualtieri di Baldo d. d. Giuliano Barteli 24. d. in Lombardia Giovanni Bocsacci d. d. Giuliano di Francesco 23. Settembre a Lucca

Gaerardozzo di Bartolo Filippi 10. Settembre 1375. a

Giorgio di Francesco Scali 8. Luglio in Lombardia Set. Govanni di Ser. Francesco d. d. Ser. Giovanni Cambini 8. d. a Gubbio

Giovanni d'Amerigo del Bene 8. Luglio, e 31. Agosto a Volterra

Giovanni Spadajo de' Bertoldi d. d. Giovanni Cambi 16. Luglio in Lombardia Giovanni d' Amerigo 12. Gennajo 1376. a Pifa Guino di Cino Bartolini 21. Marzo 1377. a Bologna

Giovanni d' Amerigo 8. Luglio 1378. a Roma

Giovanni Manni 13. Luglio nell' Alpi Giovanni di Coppo Benizzi 28. Luglio 1379. . . .

Guccio di Dino Gucci 9. Agosto . . . . Ser. Giovanni Cambini 14 Dicembre a Arezzo Guidone di Tommaso Neri 31. Dicembre a Bologna Giovanni Azzini d. d.

Giovanni Bertoldi 25. Dicembre 1380. a Bologna Guccio di Dino Gucci 30. Ottobre al Duca di Durazzo

Geppe di Guidone d. d.

Giovanni Cambi 7. Maggio 1381 in Ungheria Giovanni di Ristoro Niccoli 18. Gugno a Bologna Giovanni di Giovanni Aldobrandini 5. Luglio a Siena Giovaani Corradi 29. Luglio in Lombardia Gilio di Giovanni 6. Settembre in Romagna

Giovanni di Cecco d. d

Govanni Cambi 2. Aprile in Ungherla Gio gio di Francesco 9. Ottobre a Faenza G ovanni di Ristoro Niccoli 3. Luglio in Romagna

D Guccio Cino Bartolini 7. Agosto a Perugia Giulino di Giulino d. d.

Gepro di Guidone 18. Agosto in Romagna Giovanni di Piero 28. Settembre a Volterra

Giorgio di Francesco Bardi II. Dicembre 1383, a Geneva Giusta di Taddeo Fins 14. Gennajo . . . .

Giun

Giovenco d'Ugone della Stufa 30. Gennajo . Giusto Guglielmi 2. Marzo 1384. in Romagna Guidone di Jacopo Cavalleschi . . . . D. Guccio di Cino Bartoline 15. Marzo . Gualtieri Baldi d. . . . . Giulino Giulini 9. Gennajo 1382. a Bologna Giovanni di Niccolò Guicciardini 19. Febbrajo d. G o Lippi 10. Febbrajo in Valdarno Guccio di D Guccio 22. Febbrajo a Arezzo Giuliano di Bartolo Falconi 30 Agosto al Papa Giovanni di Ser. Jacopo Nelli 8. Settembre . . . . Giovanni di Niccolò Guicciardini 6. Settembre a Bologna Giannozzo di Francesco Bardi 7. Settembre a Genova Giovanni Cambi 20. Aprile al Rè di Sicilia Gio. di Ser. Ugo Orlandi 2. Maggio, e 20. Giugno 2 Monte S Savino

Giovenco d'I gone della Stufa 7. M ggio nell'Alpi Guccio di Dino Gucci 13. Meggio a Acezzo D. Guccio di Cino Bartolini 6. Marzo a Venezia Giovenco di D. Ugone della Stufa 18. Gugno al Rè di Sicilia

Giovanni Cambi d. d.
Ghino d'Uberto Cortigiani 21. Giugno a Pistoja
Guccio di Dino Gucci 30. Giugno a Siena
Guovanni di Niccolò Gucciardini 1. Lugio a Bolegna
Guglielmo di D Pepo Frescobaldi d. a Arezzo
Girolamo di Paolo Falconi 12. Luglio a Bolegna
Giovanni di Ser Jacopo 21. Lugio in Lombardia
D. Giovanni di D. Frosino 24. Luglio a Genova
Giovenco d'Ugone della Stufa 18. Ottobre, e 31. d. 2

Modigliana
Giovanni Lignofini 24. Ottobre a Lucca, e Siena
Ser. Giovanni di Ser Duecio 24. Agosto 1381. a Siena
D. Giovanni di D. Ruggiero Ricci . . . al Rè di Sicilia
Guido di Tommaso di Neri Lippi . . . . d.
Giovanni Arrighi 7. Ottobre a Gubbio
Giannino Terenti d. in Lombardia
Giovanni di Michele di Vanni 26. Ottobre a Siena
D. Gherardo Buondelmonti 17. Settembre al Rè di Francia
Gugtielmo Jacopi 18. Settembre a Bologna
F 2

Giovanni Chevoli 26. Novembre, e 6. Gennajo a Siena Giovenco di D. Ugone della Stufa 17. Dicembre a Perugia Giovanni Buti d. al Conte di Virtù

D. Gherardo di D. Lorenzo Buondelmonti 3. Giugno in Lombardia

Gherardo di Gherardo d. d.

Giovanni di D. Conte Medici 30. Luglio .

Giannino Ghiefatti 20 Luglio in Lombardia

D Guccio di Cino Nobili 19. Dicembre 1386. al Papa Giovanni Bartoli 5. Aprile a Livorno

Guasparro di Giovanni 14. Aprile a Siena

Giccio Giminiani 30. Maggio, e 31. Luglio a Bologna

Gio. d' Agualo 30. Maggio a Genova

D. Gio. di Ruggiero Ricci 5. Giugno a Napoli Guidone di Tommaso di Neri Lippi 18. Giugno d.

Giovanni di Tommaso 14. Dicembre 1387. . . . .

D. Gherardo Buondelmonti &. Dicembre a Ferrara Guidone di Jacopo Cavalleschi 15. Gennajo nella Marca Ser. Giovanni di Ser. Andrea 14. Gennajo a Cortona

Giovanni di Ser. Lando Fortini . . . .

Giovanni d' Antonio 4. Aprile . . . .

Giovanni di Lorenzo d. . . . .

Guidone di Filippo Fagni 4. Aprile a Perugia

Giovanni di Bartolommeo Biliotti 11. Aprile a Bologna Guido di Tommaso 9. Maggio al Papa

Giovanni di Rinieri 19. Ottobre a Siena

D. Gherardo Buondelmonti 27. Ottobre a B logna, e Ferrara

Giovanni di Tommaso 14. Settembre 1386. Guidone di Jacopo Cavalleschi 15. Gennajo nella Marca

Govanni di Ser. Andrea 24. Gennajo a Cortona

Giovanni di Ser. Lando Fortini d. a Bernardo della Sala Giovanni di Giovanni Aldobrandini 18. Aprile 1388. 2

Ferrara

D. Guerardo Buondelmonti 21. Febbrajo al Re di Francia Guasparri di Gberardo 2. Marzo a Siena

Giovanni di Ghino Lippi 3. Settembre . . . . Giovenco d' Ugone Stufa 19. Marzo 1389, a Perugia Giovanni Buti 29. Marzo in Lombardia

Giovanni Manescalco Benucci 23 Luglio 1392. .

Giovanni di Jacopo 19. Luglio a Perugia

Gio-

Giovanni di D. Palmleri Altoviti d. a Imola Giovanni di Gregorio . . . . 2 Bologna Giovanni Pieri 3 Settembre a Arezzo Ser. Giovanni d'Andrea da Linari 12. Aprile alla Lega Govanni di Temperano Manni 17. Aprile 1393. al Papa Gaidone di Tommaso di Neri Lippi d. d. Giovanni di Giovanni Aldobrondini d. d. Gug'ielmo Ciardi 21. Febbrajo 1364. a Pistoja Googio di Benci Carucci 23. Febbrajo a Volterra' Giovanni di D. Francesco Rinuccini 12. Febbrajo al Papa Giovanni di Bildo Porcellini 28. Febbrajo .... Ser. Giovanni Anselmi 11. Luglio 1365. a Siena Ser. Giovanni di Ser. Piero Gucci 17. Luglio nella Marca Giusto di Zanobi d. d. Ser. Giovanni Giovannetti 28. Luglio . . . Giorgio di D. Francesco Scali 29. d. . . . Giovanni Cambi 13. Novembre .... Giovanni di Mess. Benvenuto 29. Novembre a Figline Ser. Giovanni Cambini d. d.

## Per i Dieci di Balta

Ciovenco di D. Ugone della Stufa 10. Novembre 1388, a Barga Gherardo di D. Ruberto Cortigiani 30. Novembre nella Marca Ser. Guccio di Francesco d' Andrea 4. Dicembre a Genova D. Gherardo Buondelmonti 8. Aprile 1389. a Bologna Guidone di Francesco Cavalleschi 19. Aprile, e 19. Giugno.... Ser. Giovanni Ghini 19: Aprile a Arezzo Giovanni di Gio. Aldobrandini 12. Maggio a Perugia Ghino Cortigiani 5. Giugno a Giovanni Aguto Giovanni di Giovanni Jacopi d. d. D. Gherardo Buondelmonti 12. Giugno a Bologna Ghino di D. Ruberto Cortigiani 28. Giugno nel Regno Ghino di Ruberto Cortigiani 18. Giugno a Bagno D. Giovanni di Ruggieri Ricci 7. Luglio al Conte di Ghino di Ruberto Cortigiani 27. Luglio al Conte Currado Ser. Gievanni di Ser. Andrea 19. Agoste a Bologna

Giovanni di Tignosino Bellandi 18 Settemb. nella Lunigiana Guido di Tommaso di Neri Lippi 19 Octobre a Pisa Giovanni di Ruggiero Ricci 27. Novembre al Papa Govanni d'Andrea Bardi d. d. Giovanni di Piero Baroncelli 29. Gennojo a Siena Ghino Cortigiani 1. Dicembre a Giovanni Aguto Giovenco d'Ugone della Stufa 16. Dicembre a Barga Giovanni di Ser. Ugo Orlandi 17. Dicembre nella Marca Ser. Govanni da Ofti 12. Gennajo in Lombardia D Guccio d'Andrea di Francesco 13. Gennajo a Genova Ghino Cortigiam 13. Gennajo a Siena D. Giovanni di D. Ruggieri Ricci 18. Gennajo al Conte di Virtù . Giovanni di Piero Baroncelli 22. Gennajo a Siena Ghin Cortigiani 8. Febbrajo d. Giovanni di Gio. Aldobrandini 7. Aprile a Perugia D. Gherardo Bondelmonti 10. Aprile a Bologna Guidone di Jacopo Cavalleschi 22. Aprile 2 Anversa Giovanni di Gio. Jacopi 8. Giugno a Giovanni Aguto Ser. Giovanni Ghini 4. Maggio a Arezzo Ghino Cortigiani 10. Giugno a Genova Ser. Giovanni Biagi 15. Giugno a Arezzo D. Gio. di Ruggieri Ricci 15. Lug'io al Conte di Virtù Ghino di Ruberto Cortigiani 24. Luglio al Conte Currado Guidone di Tommaso di Neri Lippi 2. Agosto a Pisa Giovanni di Boneca Rossi 10 Agosto a Siena Giovanni di Tignosino Bel'andi 17. Sett. nella Lunigiana Guidone di Tommaso di Neri Lippi 29. Dicem. a Pisa Ser, Giovanni di Ser. Andrea 29. Dicembre a Arezzo Giovanni d'Andrea di Filippozzo Bardi 29. d. al Papa Ser Gio. di Piero Carabini 28. Settembre 1371. a Bologna.

Sacco Piericciuoli 4. Dicembre 1343. a Siena
D. Jacopo di D. Pietro Marchi 31. Dicem. in Valdarno
D. Jacopo Marchi 12. Gennajo a Siena
Jacopo Ugolini 16. Febbrajo a Arezzo
Jicopo Guardi 11. Marzo a Rimini
D. Jacopo di D. Piero Marchi 8. Marzo a Siena
Jacopo di Francesco 8. Aprile 1344.

Jacopo di Chele Bordoni 26. Aprile al Papa Jacopo Ugolini 28. Aprile . . . Jacopo di Donato Acciajoli 30. Aprile . Isacco Pericciuoli 22. Maggio a Siena Jacopo Bettigli I Gennajo . . . . Ser. Jacopo Nelli 19. Giugno a Pifa Isacco Piericciuoli 30. Agosto a Siena D. Jacopo di Piero Marche 4. Luglio d. Ser. Jacopo Cecchi 23. Luglio a S. Miniato Jacopo di Chele Bordoni 24 Luglio a S. Miniato Ser. Jacopo di Ser. Gherardo 10. Luglio a Siena Jacopo Ticci 2 Agosto a Ferrara Jacopo Cecebi 8. Agosto a Arezzo D. Jacopo di Piero Marchi 7. Settembre a Piftoja Jacopo Cenne 31. Dicembre d. D. Jacopo di Piero Marchi 6. Novembre a Bologua Ser. Jacopo di Ser. Gherardo 29 Dicembre .... Francesco di Salvi Borgberini 30. Dicembre . . . . Jacopo di Neri 26. Gennajo, e 10 Febbrajo a Calenzano D. Jacopo di Piero Marchi 10. Febbrajo a Bologna Ser Jacopo di Ser. Gherardo 16. Febbrajo al Papa I copo di Niccold Amiere 19 Febbrajo a Castel Fiorentino Jacopo di Cante Scali 20. d. . . . . Jicopo di Manno Agli 30. Gennajo a Empoli Ticopo di Chele Bordoni 25 Fibbrajo in Valdarno Ticonino di Giovanni 18. Gennajo d. D. Jicopo di Piero Marchi 21. Gennajo a Bologna Ticopo Posamelli 9. Aprile a Arezzo Jicopo Mannini 27 Aprile a Empoli Jacopino di Giovanni 26: Giugno a Arezzo Ser. Jacopo di Ser. Cherardo 28. Giugno al Papa Jacopo Nuti 4. Luglio a Mangona Jacopo di Cante Scali d. d. Jacopo Cennini 26 Aprile a Roma Jicopo Alberti 27. Agosto in Lombardia Jacopo di Cante Scali 7. Luglio . . . . Ser. Jicopo Nelli 8. Luglio a Pifa Jacopo Alberti 8. Luglio in Lombardia D. J. copo di D Piero Marchi 2. Agosto a S. Miniato Ser. Jacopo di Ser. Donato Gualberti 12. Aprile al Papa D. Ta64

D. Jacopo di D. Piero Marchi 19. Agosto a S Miniato Junta Nini 12. Febbrajo 1345 a Montopoli Ser. Jacopo Cecchi 20. Ottobre, e 30. d a Perugia

Jacopo di Domenico d. d.

Jacopo Ducci 15. Febbrajo a Bologna Jacopo Tornabelli 28. d. a Groppina

Jacopo di Giorgio Grandoni 19. Settembre in Valdinievole D Jicopo di D. Pietro Marchi 19. Maggio a S Miniato Jacopo Alberti 9. Luglio in Lombardia

D. Jacopo di D. Pietro Marchi 3. Agosto a S. Mi niato

Jacopo di Giovanni 18. Agosto a Arezzo Jacopo Alberti 27. Agosto in Lombardia

Juntolo da S. Miniato Baroncini 4. Marzo a Viterba Ser. Jacopo di Ser. Gherardo 19. Marzo a Roma

Jacopo Doffi 27. Marzo a Pistoja

Jacopo Alberti 1. Aprile in Lombardia Jacopo Lippi 27. Aprile in Valdinievole Jacopo Lippi 18. Aprile al Pontefice

Ser. Jicopo Cecchi 30. Gingno, e 23. Luglio a Cennina Jacopo Bartolini 19. Giugno....

D. Jacopo di D. Pietro Marchi 15. Luglio a Staggia Jacopo di Cante Scali 25., e 26. Agosto a S. Donato in Poggio

Jacopo Doffi 15. Agosto a Pescia

Ser. Jacopo Fei 23. Giugno in Valdinievole Ser. Jacopo Nelli 11. Aprile 1346, a Prato

Ser. Jacopo da Ognano de' Nelli 8. Marzo in Valdarno Jacopo Franceschi 20. Marzo a Arezzo

Jacopo Doffi 26. Aprile a Pistoja.

Ser. Jacopo di Ser. Gherardo 30. Aprile nella Marca

Jacopo di Ser. Arrigo Gualberti 26. Giugno d. Jacopo di Lippo di Bartolommeo d'Azzerello da Filicaje.

28. Giugno al Papa Jacopo Doffi 20. Giugno a Napoli Jacopo di Francesco d. a Arezzo

D. Jacopo di D. Pietro Marshi 30. Luglio a Fucecchio Jacopo di Giovanni d. d.

Jacopo Lippi 29. Agosto al Papa

Jacopo di Franco Macchiavelli 18. Luglio 1387. in Re-

J a-

Jacono di Vante vo. Luglio d.

D Joopo di D. Pierro Marchi 20. Settembre a S. Miniato Lacopa di Giovanni d. d

Ser. Pacopo Cecchi 29. Ottobre a Pescia

D. J o di D. Pietro Marchi 8. Febbrajo a Siena Sei. Jacopo di Ser. Martino da Empoli 13. Febbrajo a Pisa, e Siena

D. Jacopo di D. Pietro Marchi 20. Febbrajo a Capua

Jacopo di Ser. Bettino 21. Febbrajo . . . . Jacopo di Giovanni 26. Febbrajo a Capua

Ticopo Bartoli 30. Dicembre 1348. 3 Arezzo

Tacopo Bertoli 18. Febbrajo a Bologna

Ser. Jacopo Tingbi 17. Aprile in Romagna

Jacopo d'Azzerello da Filicaja 27. Novembre 1384....

Jacopo di Lorino Bonajuti 24. Dicembre in Mugello J copo di Neri Vanni 5. Aprile 1349. a Perugia

Incopo Ricci 270 Aprile d.

Jacopo di Neri Vannucci 14. Aprile a Siena

Jicopo Vanni d. in Alemagna

I copo di Gherardino di Giovanni 24. Maggio a Volterra Jacopo di Nuccio Vannini 12. Giugno a Monte Rappoli

Tocopo Salimbeni d. d.

Jacopo Contri 21. Giugno a Monte Carelli

Jacopo Mazzini 28. Giugno a Arezzo Jacopo di Neri Vanni d. a Peicia

Ticopo Baroncini 4. Marzo 1345. a Viterbo

Jacopo Doffi 27. Marzo a Pistoja

Ticopo Alberti 1. Aprile in Lombardia

Jacopo Bartolini 29. Giugno a Pisa

Ticopo Piericcioli 12. Marzo 1344. 2 Siena

Ser. Jicopo di Ser. Gherardo d. d.

Jacopo Bottigli 2. Giugno d.

Ser. Jacopo Nelli 22. Giugno a Pifa

Jacopo di D Pietro Marchi 18. Agosto a Arezzo Jacopo di Chele Bordoni 23. Agosto in Valdinievole

Isacco Piericcioli 30. Agosto a Perugia

Jacopo di Chele Bordoni 30. Dicembre in Romagna D. Jacopo di D. Pietro Marchi 10. Febbrajo in Lombardia

Ser. Jacopo di Ser. Gherardo Gualberti 21. Luglio 1349. 2 Arezzo Taco-

Tacopo di Gherardo di Gentile 8. Agosto a Pisa Ser. Jacopo Ambrogi 15. Agosto a Pulciano Jacopo Lapi 30. Dicembre a Pisa Tacopo d' Ambrogio Meringhi 7. Agosto 1350. a Bolsena Jacopo di Caruccio Alberti 11. Agosto a Cintoja Ser. Jacopo di Ser. Gherardo Gualberti 26. Agofto a Prato Tacopo Martini d. d. Jacopo Vanni 30. Agosto a Verona Jacopo di Gherardo Gentili d. in Mugello Jacopo di Ser. Palmieri 27. Settembre a Volterra Jacopo Landini 1. Aprile in Valdarno Ser. Jacopo Ambrogi d. d. Jacopo Baglioni 21. Ottobre nell' Indie Tacopo Vanni d. a Cipri Tacopo Lapi d. d. Jacopo Gbingbi 28. d. in Valdarno Jacopo Vanni 12. Novembre in Romagna Jacopo Salimbeni 31. Dicembre a Colle Jacopo di Piero ra. Febbrajo 1351. in Avignone Jicopo di Francesco 3. Febbrajo 1353. a Pistoja Jacopo di Gherardo Gentili 17. Giugno a Pisa Jacopo di Gherardo Gentili 28. Febbrajo 1357. in Valdarno Jacopo d' Azzerello da Filicaja 30. Luglio 1358. a Bologna Jacopo Bartoli 17 Agosto in Mugello Ticopo di Cecco Lippi 22. Agosto d. Jacopo d'Azzerello da Filicaja 30, d. 2 Bologna Jacopo di Ser. Gino Ginori d. in Val di Marina I 1copo di D. Francesco Medici 21. Agosto in Mugello Tacopo di Mone Ricci 22. Maggio 1359. a Arezzo Tacopo Lupicini d. in Romagna Jacopo di Filippozzo 31. Giugno nella Marca Jacopo Boccacci 22. Giugno in Lombardia Jacopo di Gherardo Gentili 4. Aprile a Fisa Jacopo di Gherardo Gentili 13. Agosto 1360. 2 S. Miniato Jacopo di Bernardo Dini 31. Disembre nella Marca Jacopo Cafini 6. Febbrajo a Perugia Jacopa Forefini 7. Agosto in Valdinievole Jacopo Gherardi 17. Settembre 1361. a Civitella Ser, Jacopo di Zanobi Paveni 27. d. . . . Taco+

Jacopo di D. Rinieri 10. Maggio, e 23. Giugno 1362. in Lombardia
Jacopo di D. Francesco Pazzi 18. Giugno in Valdarno
Ser. Jacopo di Mess. Betto 23. Giugno d.
Jacopo Cecchi 28. Giugno a Pistoja
Jacopo di Bernardo d. in Romagna
Jacopo Filippi 24. Agosto 1364. in Casentino
Jacopo Cecchi 17. Maggio 1366. in Valdessa
D Jacopo di Caroccio Alberti 28 Giugno 1376. in Valdessa
Jacopo Bartoli 26. Agosto a Perugia

D. Jacopo di Caroccio Alberti 17. Aprile 1369. a Siena Jacopo di Tommaso Marchi 6. Dicembre 1370. in Ungheria Jacopo di Tommaso Marchi 14. Marzo 1371. d.

Jacopo di Banco Pucci 29. Agosto in Valdelsa Jacopo Gherardi 19. Novembre a Recanati

D. Jacopo di Caroccio Alberti 17. Aprile 1372. a Arezzo Jacopo Bordoni 8. Settembre 1373...

Jacopo di Banco Pucci 8. Octobre, e 9. d. a Pistoja

Jacopo di Francesco 31. d. d.

Jacopo di Ghino Aldebrandini 10. Marzo.... Jacopo di Salvadore 8. Ottobre 1374. a Arezzo

Ser. Jacopo Fei 1. Giugno 1375. a Bologna

Jacopo di Feo di Giunta 15. Luglio 1378, in Romagna Jacopo di Michele del Rosso 23. Settembre 1380, al Du-

ca di Durazzo Jacopo di Tommaso 14. Gennajo 1381. a Narni D Jambruno di D. Francesco Bruni 4. Novembre a Bologna

Jacopo di Domenico 22. Agosto a Pistoja Jacopo Tommaselli 8. Settembre . . .

Jacopo d' Antonio 18. Settembre a Pistoja Jacopo di Francesco 17. Maggio a Arezzo

Jacopo di Francesco di Lapo Marignolli 15. Marzo in Sicilia

Jacopo di Niccolaĵo 27. Giugno a Bologna Jacopo Tommaselli 21 Luglio in Lombardia

Jacopo di Zelino Guaszalowi 17. Luglio a Monte Varchi

Jacopo d' Antônio 30. Novembre a Pistoja

Jicopo d' Alamanno 10. Ottobre, e 29. Novembre 1385. a Arezzo

Jacopo di Filippo 7. Agosto a Venezia

G 2 - Jaco-

Jacopo di Vantuccio Arrighi 3. Dicembre al Rè di Sicilia Jacopo di Ser. Piero 16 Gennajo a Siena Jacopo di Piero Gherardin: 3. Giugno a Ferrara Jacopo di Birtolommeo Medici 30. Giugno ... Jacopo di D. Donato Acciajoli 15. Aprile 1303. a Ferrara Jacopo di D. Pazzino Strozzi 30. Aprile al Conte di Virri Jacopo Chierichi 30. d. a Pisa Jicopo di Sandra 28. Ottobre 1374. a Arezzo Jacopo di Ser. Zanobi Pavoni 15. Novembre 1365. s. Jacopo Simolesi 24. Novembre a Figiine Jicopo Contri d. d.

### Per i Dieci di Balia.

Jacopo Agostini 18. Settembre 1389. in Valdelfa Mess. Jacopo di Mess. Bernardo 27. Novembre in Lombardia Jacopo d' Agostino 23. Settembre a Arezzo. Jacopo Cartolajo de' Bini 6. Novembre

d Ottieri Salvi 31. Ottobre 1343. a Carmignano Lapuccio Ridolfi 6. Dicembre a Arezzo Lapo di Cecco Benini 3!. Dicembre a Pistoja Ser. Lottieri Salvi 15. Febbrajo in Valdinievole Ser. Lottieri Salvi . . Febbrajo in Valdinievole Ser. Lapo di Vanni Magalotti 30. Marzo 1344. a Faenza Lorenzo d' Agostino Merandi 3. Agosto a Poppi Lapo di Bene 28. Giugno in Valdarno Lapo di Cecco d. d. Lorenzo di Giovanni Nardi 4. Luglio a Siena Ser. Lapo Guide 21. Azofto in Valdinievole Lapo di Cecco 31. Agosto a Pistoja Ser. Luca Ticci 1. Ottobre nella Marca Luigi di Lippo Aldobrandini 6. Novembre a Bologna Lagio Balducci 22. Novembre a Siena Luca di Sandro Alfani 30. Dicembre, e 16. Febbrajo à Monte Lupo Lapo di Duccio Bucelli 20. Gennajo a Diacceto

Lapo di Duccio Bucelli 20. Gennajo a Diacceto Luigi di Lapo Aldobrandini 21. Gennajo, e 10 Febbrajo a Bologna Ser. Luca di Ser. Tuccio 26. Febbrajo in Lombardia Lapo di Duccio Bucelli 18. Febbrajo a Diacceto Lapo del Bene 26. Febbrajo, e 28. Giugno a Pistoja se

Bologna. Lapo di Cecco 18. Agosto da

Landuccio Bettini 9. Aprile & Arezzo.

Lando di Guccio Corazzajo 12. Maggio in Valdarno Lapuccio di Gaccio Bonaparte 30. Giugno a Cascia

Lorenzo Alberti 4. Luglio a Bologna

Luigi di Lippo Aldobrandini 27. Aprile in Lombardia

Lione Fedi d. d.

Lapo Cecchi 25. Ottobre 1345. 2 Piftoja D. Lionardo Strozzi 23. Gennaio a Colle

Lippo di Lapo Guidalotti 15. Febbrajo a Bologna Ser. Lurenzo da Poggibonse 11. Febbrajo a Perugia

Lorenzo di Chiarozzo della Mora 18. Ottob. in Valdinievole

Lapo Cecchi 18. Agosto 2 Bologna

Lapo del Bene d. d.

Luigi di Lippo Aldobrandini 27. d. in Lombardia

Lone Fedi d. d.

Ser. Lott eri di Salvi da Cerreto 17. Aprile in Valdinievole

Lippo di Gaccio Spini 18. d. al Papa

Luigi Lipps d. d.

Lamberto di Giovanni d. d.

Ser. Lotticri di Salvi 7. Maggio a S. Miniato

Lotto Salvi 19. Luglio d.

Ser Lottieri Salvi 23. Agosto a Pisa

Limberto di Giovanni 11 Ortobre 1346, al Papa Lipo di Bencino Medici 81 Marzo 1345: a Scarperia

Ser. Lottieri di Salvi da Cerreto 26. d. a Arezzo

L'onardo Deti d. d.

Lorenzo di Giovanni 20. Aprile 1346. a Siena

Lorenzo di Lippo Mancini 26. d. nella Carfagnana Ser. Lottieri di Salvi da Cerreto Borghini 28. Aprile, e

26. Maggio a Arezzo

Lionardo Deti d. d.

Luca di Fazio 5. Marzo in Valdinievole

Ser. Luca d. Ser. Tuccio 26. Marzo al Papa

Ser. Lapo de Niccolò d. d.

Ser. Lipo di Ser. Salvi dà Cerreto Borghini 30. Maggio

70

Lionardo Deti d. d.

Lapo di Coppo Medici 27. Agosto a S. Piero 2 Sieve Ser. Lottieri Salvi Borgherini 29. d. a Pistoja

Luigi di Lippo Spine d. al Papa

Lapo di Coppo Medici 25. Agosto 1347. in Romagna Lorenzo Marsili 28. Agosto in Valdelia

Lapuccio Vanni 30. Agosto a Perugia

Sor. Lottieri Salvi Borgherini 29. Settembre, e 29. Dicembre d. a Perugia, e Pescia

Luigi Fabbrini 29. Dicembre a Civitella

Luca di Simone Guicciardini a S. Piero in Mercato

Lolo Fanti 22. Dicembre 1348. a Milano

Lorenzo Bartoli d a Genova

Lapuccio Ridolfi 8. Febbrajo 1347. a Siena

Ser. Lottier? Salvi Borgberini 14. Febbrajo a Monte Fiafconi

Ludovico Marchi 19. Febbrajo a Napoli Lapuccio Ridolfi 20. Febbrajo a Capua

Ser. Lottieri Salvi Borgherini 25. Febbrajo a Padora

D. Luigi Gianfigliazzi 14. Ottobre a Siena

D. Lorenzo d' Angelo d. d.

Luca Lippi 20. Aprile a Perugia

Lamberto Agostini 27. Settembre in Mugello Luca di Totto da Panzano 30. Ottobre a Siena

Lapo di Coppo Medici 31. Dicembre in Romagna

Lotto di Vanni di Ser. Lotto Castellani d. in Mugello

Lorenzo Gherardi d. in Romagna

Luca di Vanni 27. Marzo a Viterbo D. Luigi Gianfigliazzi 7. Aprile a Pisa

Lionardo Girolami 13. Giugno nell' Alpi

Lorenzo Bartoli 18. Giugno . . . . Luca di Chele 21. d. a Mangona

Lionardo di D. Gio. Strozzi 26. Giugno a Castel S. Gio.

Ser. Luigi di Niccolò 27. Giugno a Fuligno

Lapuccio Ridolfi 30. d. a Perugia

Lorenzo Chiarozzi 30. d. d.

Luigi Lippi 4. Marzo 1345. a Urbino, e Viterbo Luigi di D. Andrea Mozzi 23. Marzo a Arezzo

Luigi di Lippo Aldobrandini d. d.

Ser. Lapo di Vanni Magalotti 4. Marzo a Siena

1 141-

Luigi Lippi r. Aprile in Lombardia

Lorenzo Buti 23. Maggio a Laterina

Ser. Lettieri Salvi Borgherini 15. Maggio, e 7. Settem. 1344.

Luigi Baldueci 22. Settembre a Ferrara Lapo del Bene 30. Dicembre a Bologna

Lapo Cecchi d. d.

Luca di Sandro Alfani 8. Gennajo a Monte Lupo Luigi di Lippo Aldobrandini 10 Febbrajo in Lombardia Lorenzo Bartoli 15. Agosto 1349. a Pulciano

Luca di Lippo Pucci 30 D cembre a Avignone Lapaccio di Becco 3. Luglio 1350. in Romagna

Lapo Ducci 23. d. in Romagna

Lipo di Giovanni di Ser. Lippo 11. Agosto a Cintoja

Lapuccio Rossi 14. Agosto in Romagna

Ser. Loino di Ser. Bandagino 27. Dicembre a Volterra

Leo Bonajuti 21. Ottobre in Fiandra

Ser. Lodovico di Ser. Giovanni 22. Settembre in Val-

Lapuccio Gese 27. Ottobre a Napoli, ed in Valdarno Lippo di Giovanni dà Prato 29. Dicembre a Siena Lorenzo Chiarozzi 30. Ottobre a Roma

Lapuccio di Giunta 30. Novembre d.

Lazzero Lazzeri 15. Novembre a Firenzuola

Lando d' Antonio d. d.

Lionardo di Sandro 4. Dicembre a Scarperia Lorenzo Bargoli 4. Dicembre a Napoli

Lorenzo Chiarozzi 12. Giugno 1356. a Pila

D. Luigi Gianfigliazzi 9., e 31. Maggio d. a Pe-

Lapo di Coppo Medici 30. Maggio 1358. in Mugello Luigi di Giovanni da Quarata 16. Agosto in Romagna Luigi di Poltrone Cavalcanti 18. Agosto in Mugello

Luca Bartoli d. d.

Lorenzo di . . . . 22. Febbrajo a Roma

Lorenzo di Filippo 25. Agosto in Val di Sieve

Lorenzo Gherardi d. d.

Lorenzo di D. Andrea Mozzi 31. Agosto a Pistoja, ed in Mugello

L:0-

Lionardo di Ser. Nigi 26: Agosto 1359. a S. Gimignano Lodovico di Ser. Bertoldo 22. Maggio a Arezzo Lario 19. Gugno a Siena Lionardo di Guidone dell' Antella 22. Giugno a Pifa Lapo di Conte Medici 29. Agosto 1366. in Magello Lapo di Coppo Medici 4. Settembre a Monte - Vivagni D Luigi Gianfigliazzi 21. Settembre in Valdarno Lorenzo Chiari 24. d. a Pila, & Bologna Luca di Totto da Panzano 8. Febbrajo a Verona D. Luigi Gianfigliazzi o. Febbrajo in Lombardia Sei. Lorenzo Bartoli 20. d. d. Lorenzo d' Antonio d. 1361, a Pifa Landino di Simone 23. Giug o 1362. in Lombardia Lapo di Fornaino Rossi 29. Giugno in Valdarno Luca di Bardo Attavanti 30. Gugno in Valdinievole D. Luigi di Neri della Torre 13. Gennajo 1365. in Puglia Laso di Fornaino Rosse 8. Settembre . . . . Lioneino di Niccolò Guicciardini 6. Ottobre in Valdelsa D. Lipo da Castiglionchio 12. Gennajo . . . . Landolfo Bonacose 13. Settembre in Valdarno Lapo di Fornaino Rossi 12. Maggio 1368. a Pistoja Luigi della Torre 1. Giugno al Papa D. Lorenzo da Castel S. Giovanni 2. Giugno a Bologna Lionardo Mattei 16. Giugno a Gubbio Ser. Lipo di Ser. Giovanni 12. Agosto in Lombardia D. Luigi della Torre 30. Agosto nella Marca D. Lugi di Neri Gianfigliazzi 19. Novembre 1369. 3 Lucca D. Luigi di Neri della Torre 10. Marzo all' Imperadore Luigi di Lippo Aldobrandini 24. Marzo al Papa Lorenzo di Niccolò Gianfigliazzi 7. Aprile a Empoli Luca Pieri 18. Aprile a Siena Lapo di Giovanni 13. Maggio 1370. a Città di Castello D. Lorenzo Fracassini 31. Maggio in Romagna Landino di Simone 7. Maggio a Bolegna Lodovico di Giovanni 31. Maggio in Lombardia Luci di Giunta 25. Giugno d. Lapo di Fornaino Rosse 28. Aprile 1371. a Perugia

73 Lorenzo di Simone 10. Giugno 1373. a Siena Lorenzo di Matteo Boninsegni 17. Giugno a Arezzo Lorenzo di Matteo 8. d. nell' Alpi Lionardo di Niccolò Beccanugi 21. Marzo 1374. a Pisa Lapo da Castiglione bio Zanchini 15. Settembre a Siena Lionardo di Niccolò Beccanugi 21. Dicembre a Arezzo Lionardo Alfani 6. Agosto . . . . Lorenzo d' Antonio 21. Settembre

Lorenzo Guidi 16. Maggio, e 25. Giugno a Monte Pulciano

D. Lapo da Castiglionchio Zanchine 6. Marzo 1377. a Genova

Luigi Lottini 20. Luglio 1378.

Lorenzo di Matteo Boninsegni 15. Settembre 1379. in Romagna

Lorenzo di Filippo Machiavelli 28. Novembre 2 Perugia Lodovico di Berroldo Geppi II. Dicembre in Romagna Luca di Buttolommeo di Luca Banchelli 6. Settembre d. a Bologna

Lionardo di Giovanni Raffacani 14. Gennajo 1381, d. Lionardo di Niccolò Frescobaldi 14. Gennajo . . . .

Ser. Lapo Pieri 14. d. a Narni Lodovico Banchi d. a Perugia Lionardo de' Guidotti 20. Aprile a Siena Lorenzo Viti 4. Aprile a Arezzo

Lapaccio di Giovanni 18. d. in Romagna

Lorrieri di Giovanni Beringbieri 27. Agosto a Bologna Lorenzo Viti 30. Giugno 1383. a Arezzo

Lorenzo di D. Rinaldo Altoviti II. Dicembre a Genova Lionardo Bartoli 4. Gennajo . . . .

Lionardo di Piero 18. d. a Volterra Lorenzo di Cecco Cioni 21. Gennajo nelle Maremme Luigi Neri 30. Gennajo . . . .

Lionardo Bartals 30. Marzo 1384. a Arezzo

Lionardo di Giovanni Raffacani 19. Agosto 1382. a Barga

Lapo di Ser. Francesco 24. Agosto a Arezzo Latino Guidi 9. Sette mbre a Bologna

Lorenzo di Rinaldo Altoviti 17. Settembre a Geneva Lionardo di Niccolò Frescobaldi 18. Settembre a Arezzo

Lapo di Tommaso J. a Pistoja

Lio-

Lionardo di Niccolò Frescobaldi 29. Aprile a Fojano Lodovico di Banco di Ser. Niccolò 9. Gennajo a Arezzo Lionardo di Niccolò Frescobaldi 1., e 21. d. d. Latino Guidi 19. d. a Bologna Lionardo di Giovanni Raffacani 9. Novembre a Perugia Lape di Tommaso 30. Novembre a Piitoja Lorenzo di Cecco di Cione Ridolfi 9 Ottobre in Romagna Lamberto di Giovanni 7. Agosto 1388. a Venezia D. Lodovico di D. Franceico Viti 7 Settembre a Bologna Lodovico di Banco di Ser. Bartolo 10. Ottobre, e 29. Novembre 1385. a Arezzo

D. Lotto di Vanni Castellani 26. Settembre a Siena Lodovico di Michele 17. Dicembre a Perugia Luca Ticci d. al Conte di Virtù

Lionardo di Niccolò Frescobaldi 19. Luglio a Pescia Luigi Guicciardini 22. Dicembre 1386. al Papa Lapo di Giovanni Farsettajo 13. Maggio a Pisa

Lionardo d' Antonio dell' Antella 30. Maggio, e 21. Luglio a Bologna

Lionardo dell' Antella 14. Dicembre 1387. In diverse Parti Lorenzo da S. Donato d. d.

D. Lotto Castellani i I. Gennajo al Papa

D. Lodovico di Francesco Albergotti Dottore : 3.d. a Imola Lamberto Frescobaldi 24. Gennajo, e 13. Ottobre 1386. a Bernardo della Sala, ed in Lombardia

Lionardo di Niccolò Frescobaldi 24., e 28. d. in Lombardia

D. Lotto Castellani 21. Maggio 1387. a Siena

Lionardo d' Antonio dell' Antella 12. Dicembre 1386....

D. Lodovico di D. Francesco Albergotti d' Arezzo 13. Gennajo 1387. a Imola

Mess. Luca Domenicano de' Marsili 31. Marzo 1389. al Re di Sicilia

Lodovico di Michele 19. Marzo a Perugia

Luca Ticci 29. d. in Lombardia

Lionardo di Niccolò Beccanugi 14. Maggio 1392. a Lucca

Lionardo di Niccolò Frescobaldi d. d.

Landino di Simone 15. Maggio a Bologna

Luigi di Vanni Mannini 3. Marzo agli Ufiziali di Condotta Lorenzo di Niccolò d. d.

Lo-

Lorenzo di Carlo Strozzi 30. Agosto in Romagna
D. Loiovico di D. Francesco Albergotti... a Bolegna
Lionardo di Niccelò Beccanugi 6. Settembre alla Lega
Lorenzo di Filippo Machiavelli... a Orvieto
Lazzero Bartoli 10. Maggio 1393. a Cortona
Luca di Simone Quaratesi 17. Luglio 1365. nella Marca
Lionardo di Giovanni Strozzi 28. Luglio...
Lario Nucci 14. Agosto...

#### Per i Dieci di Balia .

Lionardo d'Antonio dell' Antella 13. Novembre, e 9. Dicembre 1388 ai Malatesti

Lionardo di Niccolò Beccanugi 25. Novembre a Pisa D. Lotto di Vanni Castellani 29. d., e 23. Dicembre a Bolegna Lionardo di Niccolò Frescobaldi 2. Gennajo, e 2. Feb-

brajo a Perugia

Lodovico di Banco di Ser. Bartolommeo d. d.

D. Luigi di Piero Guicciardini 18. Gennajo al Conte di Virtù

D. Lodovico di Francesco Albergotti 8. Aprile 1379. a Bologna Luigi di Piero Canigiani 27. Aprile, e 12. Giugno a

Monte Pulciano

Lodovico di Binco di Ser. Bartolo 30. Giugno a Perugia D. Luigi di Piero Guicciardini 17. Luglio al Papa Ser. Lorenzo di Francetco d' Andrea 17. Luglio in Romagna

Lorenzo Angeli 27. Luglio a Bologna

Lionardo di Filippo Machiavelli 7. Agosto al Conte Currado Luigi di Piero Canigiani 18. Aprile a Monte Pulciano D. Lotto Castellani 11. Settembre, e 18., e 25. d. al Conte Currado

Lorenzo di Filippo Machiavelli d. d.

Lorenzo di Niccolò Beccanugi 28. Novembre a Pisa Lionardo d' Antonio dell' Antella 9. Dicembre ai Malatesti D. Lotto di Vanni Castellani 24. Dicembre a Bologna Lorenzo di Niccolò Frescobaldi 4 Gennajo a Perugia Luigi di Piero Guicciardini 20. Gennajo al Conte di Virtù Leonardo di Niccolò Frescobaldi 1390, a Perugia H 2 Lodovico di Banco di Ser. Bartolo d. d.
Lodovico di Francesco Albergotti 10. Aprile a Bologna
Luigi di Piero Canigiani 24. Giugno in Valdichiana
Lodovico di Banco di Ser. Bartolo 4. Luglio a Perugia
Lodovico di Francesco d' Andrea 17. Luglio in Romagna
Lorenzo d' Agnolo 30. Luglio a Bologna
Lorenzo di Filippo Machiavelli 27. Agosto a Giovanni
Aguro

Lorenzo di Piero Guicciardini 4. Agosto d. d. Lorenzo di Piero Canigiani 30. d. a Monte Pulciano Lotto di Vanni Castellani 22. Dicembre al Conte Currado

Ser. IVI Areme da Birbiscio dei Belli 1. Ottobre 1343. Matteo Chiti 4. Dicembre a Siena Matteo di Borgo Rinaldi 16. Giugno 1344 in Valdarno Meo di Recco del Cappone Capponi 4. Luglio a Siena Ser. Marco di Ser. Bene 20. Agosto in Valdarno Marco Ghetti d. in Lombardia Matteo Ferri 2. Agosto a Siena Matreo Grimaldi 2. Novembre, e 20. Dicembre a Perugia Matteo Baglioni 6. Gennajo a S. Miniato Mino Cantucci 22. Dicembre a Siena Monte di Ser. Bene 30. Dicembre a Perugia Mattee di Totto da Panzano 20 d. in Romagna Matteo Grimaldi 3. Febbrajo in Lombardia Maffeo di Giovanni 4. Febbrajo a Arezzo Manetto Ughi 27. Febbrajo a Pistoja Matteo di Neri Medici 26. Febbrajo . . . . Mannello Guidetti 15. Febbrajo a S Miniato Matteo Grimaldi 21. Febbrajo . . . . Matteo di Giovanni . . . . . 19. Maggio, e 22, Giugno in Valdarno, e Arezzo Ser. Mingo Bonamici 25. Giugno a Perugia Mino Contucci 28. Giugno in Lombardia Marco Strozzi 19. Agotto a S. Miniato Ser. Marco di Ser. Bene da Ognano 27. Agosto in Lombardia Malleozzo di Piero Raffacani 7. Luglio . . . . Ser. Maggio di Ser. Pepe 3. Luglio in Lombardia

Monte di Vanni 18. Agosto . . . .

Ma-

Mariano di Ser. Giovanni Cafferelli 6, Febbrajo . . . . Malatesta di Francesco Medici 7. Febbrajo 1345. 21 Borgo S. Lorenzo

Marco Mancini 12. Febbrajo a Montopoli Matteo Grimaldi 7. Ottobre a Arezzo

Ser. Maggio di Ser. Pepe 12. Ottobre, e 15. Novembre, e 29. d. in Lombardia

Ser. Maso Nelli 29. Novembre . . . . . Manovellozzo di Tedice 24. Gennajo . . . .

Marco di Giunta Nardi 28. Gennajo a Gangalandi

Marco di Mancino Sostegni 24. Febbrajo a Fiesole

Matteo di Cantino Cavalcanti 18. Dicembre in Valdarno

Michele di Ser. Tegna d. d.

Ser. Matteo Guiducei . . . . Matteo Guidoni 19. Aprile a Napoli

Marco di Francesco 7. Maggio a S. Miniato

Matteo di Betto Rinaldi 23. Gennajo in Valdinievole

Ser Maggio di Ser. Pepe 29. d. . . . .

Matteo di Borgo Rinaldi d. . . . .

Meo di Francesco 5. Luglio in Casentino

Michele di D. Giovanni Medici 25. Aprile a S. Pieroa Sieve

Matteo di Rosso Strozzi 26. Agosto a Siena

Michele Manni d. in Valdinievole

Michele di Bino Salterelli 28. d. a Monteloro

Matteo di Borgo Rinaldi 30. Agosto a Arezzo

Marreo di Cantino Cavalcanti 7. Giugno in Romagna

Michele di Ser. Tegna 27. d. a Siena

Miliano Bartoli 20., e 26. Maggio a Arezzo

Ser. Maggio di Ser. Pepe 20. Aprile 1346. a Siena

Marzoppino della Tofa 26. Maggio al Borgo Marteo di Borgo Rinaldi 20. Giugno a Pittoja

Miliano Bartoli 30. d. a Arezzo

Matteo di Chiarissimo Medici 25. Agosto al Borgo

Ser. Michele di Ser. Tegna 8. Settembre 1347. a Siena

Matteo de' Chiti 11. Luglio in Lombardia

Matteo Bongiovanni d. all' Antella

Matteo di Cantino Cavalcanti 25. Agosto in Romagna

Maso Cambini 17. Settembre a Siena

Michele Guiducci 3. Dicembre nella Carfagnana

D. Mi-

D. Migliorato di Bernardo da Trevi 11. Ottobre Manovellozzo di Tedice Manovelli 20. Dicembre . Marco di Rosso Strozzi 19. Febbrajo a Napoli Marzoppe di Piero Raffacani 20. Febbrajo a Siena Matteo Federighi 21. Febbrajo in Chianti Michele di Vanni di Ser. Lotto Castellani 17. Febbrajo al Papa Matteo Nuti 26. Febbrajo a S. Miniato Ser. Maggio di Ser. Pepe 14. Ottobre 1348. a Siena Matteo di Borgo Rinaldi 30. Dicembre a Pisa Maffeo Dine 6. Gennajo a Siena Matteo Nuti 8. Febbrajo d. Matteo Strozzi d. . . . Matteo di Ser. Giovanni 23. Ottobre in Mugello Ser. Maggio Pepi 22. Marzo a Pifa Maso Bertini 17. Aprile a S Gimignano Martinozzo Micheli 18. Aprile in Romagna Ser. Maggio Pepi 18. Aprile nella Carfagnana Matteo Alberti 25. d. a S. Gimignano Ser. Martino Martini 17. Settembre . . . . Marco Manovelli 19. Settembre in Mugello Marco Bellacci 1. Ottobre in Romagna Michele di Giovanni 27. Novembre in Mugello Matteo Cheli 31. Dicembre al Legato, ed in Romagna Marco Bellacci 31. d. in Mugello Matteo di Ser. Giovanni 30. Ottobre in Monferrato Maffeo di Vanni 27. Maggio a Viterbo Ser. Maggio di Ser. Pepe 3. Aprile 1349. in Lombardia Ser. Marco di Ser. Lapo da Vinci 5. Aprile, e 27. d. a Perugia Marco di Borgo Rinaldi 14. Maggio a Siena

Miniato di Jacopo 15. Maggio in Alemagna Ser. Marco di Scr. Lapo da Vinci d. d. Marco Arrigucci 27. Aprile a Siena Miniato Lapi d. d. Matteo di Borgo Rinaldi 12. Maggio a Monte Rappoli Marco Bonanni 14. Maggio nell' Alpi Ser. Marco di Ser. Pepe 18. Giugno a Pisa Matteo di Vanni Davanzi 21. Giugno a Pisas Ila Matteo di Borgo Rinaldi 28. Giugno a Pescia

Ser.

Ser, Marco di Ser. Bone 1. Arrile in Lombardia Ser. Maggio di Ser. Pepe 29. Giugno a Pisa Matteo di Borgo Rinaldi 29. Giugno a Arezzo Manente Saffetti 29. Giugno 1344. a Verona Marteo di Borgo Rinaldi 6. Giugno in Valdarno Mico di Recco del Cappone Capponi 23. Agosto in Valdarno Ser. Matteo di Ser. Bono d. in Lombardia Matteo Ferri 22. Dicembre a Perugia Monte Baglioni d. d. Monte di Ser. Bene 30. Dicembre in Romagna Matteo di Neri 15. Febbrajo a S. Miniato Mazza degli Ubaldini da Signa 20 Luglio 1349 a Milano Meo . . . 29. Giugno in Mugello Moate di Contro Ricchi 14. Ottobre a Monsummano M creo di Borgo Rinaldi 3. Dicembre a Perugia Mariano di Ser. Giovanni Cofferelli 24. Luglio 1350. 2 Caftel Forentino

Mitteo Borghi 24. Luglio a Bologna Martino Davauzi 6 Agosto a Cesena Marcignano Ugolini 7. Agosto a Diacceto Maso Napi 7. Agosto a Pistoja Marco di Rosso Strozzi 14. Agosto a Prato Michele di Neri 26. Agosto a Fucecchio Marco Belli d. a Arezzo Marco Strozzi 30. Aprile a Prato Maso Bettini 9. Ottobre a Arezzo Ser. Maggio di Ser. Pepe 8. Novembre a Siena Michele di Tegna 15. Novembre a Firenzuola Marco di Giovanni 31. Dicembre a Prato Manetto di D. Attavante Rigaletti 15. Febbrajo 1351. a

Avignone Marco di Rosso Strozzi 28. Novembre 1350. a Corrona Marco Strozzi 25. Gennajo 1351. a Pistoja Ser. Maggio di Ser. Pepe 23. Ottobre 1353. Marco di Rosso Strozzi 13. Aprile 1356. a Siena Marco Strozzi 17. Aprile 1357. a Perugia Miraldo Lapi 29. Aprile a Milano Marco Bellacci 15. Agosto 1358. in Romagna D. Manno Donati 22. Agosto a Roma Maffeo di Cante Pigli 30. Agosto in Valdarno

Miche-

80

Michele di Vanni di Ser. Lotto Castellani d. in Valdarno Mari di Ghinozzo Pazzi 29. Maggso 1359.

Matteo Speziale de' Cambi d. d.

Michelino Banchini 4. Gennajo in Mugello Matteo Pazzi 30. Giugno in Valdarno

Matteo Bellacci 27. Giugno in Romagna

Marco di Rosso Strozzi 29. Aprile a Pistoja

Matteo di Federigo Soldi d. d.

Marco di Lapo Bellandi 4. Agosto, e 28. Ottobre nella Marca Manuello di Dante del Papa 28. Aprile al Borgo

Matteo Cheli 4. Settembre . . . .

Matteo di Federigo Soldi 21. Settembre in Valdarno Mutteo di Ser. Rustichello 26. Dicembre a Napoli Marco Strozza 21. Agosto, e 28. Dicembre a Siena

Mitteo di Landolfo 8. Febbrajo a Milano Mitteo Delli 24. Febbrajo a Caprefe

M chele di Santa Maria a Monte de' Colucci 7. Agosto

Manno Bartolini 12. Dicembre a Firenzuola Ser. M. tteo Gherardi 26. Luglio in Romagna

Michele di Vanni di Ser. Lotto Castellani 18. Agosto a Siena Ser. Matteo Gherardi 9. Nevembre 1362. a Bolsena Miso di Giovanni 10. Maggio, e 23 Giugno in Lombardia

Mino Gianni 12. M ggio a Pistoja

D Mitteo di Cante Righi 23. Giugno, e 28. d. in Lombardia Ser. Muteo di Ser. Meo 8. Marzo 1365. a Viterbo Ser. Michele Datei 28. Eshkaria 14.

Ser Michele Dotti 28. Febbrajo in Lombardia Ser. Mittino Cecchi 18. Ottobre in Valdinievole

Mitteo di Ser. Nello Ghetti 24. Aprile 1365. in Lombardia Mitteo di Federigo Soldi I. Giugno al Papa

Manno di Boccaccio di D. Arduino 19, Novembre 1369.

Miniato Pieri 22. Dicembre in Valdarno Miniato Martini 17. Luglio a Lucca

Marco d' Uberto Strozzi 6. Dicembre in Ungheria Matteo di Jacopo Arrighi 4. Giugno . . . .

Marco Niccolai 31. Ortobre, e 24. Dicembre a Pistoja

Matteo di Jacopo Arrighi 20. Agesto...

Miniato Bonaccorse 2. Settembre al Rè di Sicilia

Mi-

Michele di Giovanni 21. Marzo a Bolegna

D M inardo di Guglielmino Cavalcanti 13. Novembre al Papa

Matteo di Jacopo Arrigbi d. d.

Michele Brogi 14. Dicembre 1379. a Arezzo : . . .

Mirco Saponajo detto Benvenuto 31. Nov. al Rè d' Ungherla Mirco Bartali 30. Ottobre 1380. al Duca di Durazzo

Marco Saponajo detto Benvenuto 7. Maggio 1381. al Rè d'Ungheria

Mirchionne di Coppo Stefani 29. Giugno all' Imperadore

Michele Bartoli 14. Gennajo a Parugia

Martino Piaci 7. Agosto d.

Mafo di Luca Albizi 20. Marzo, e 22. Aprile 1383. al Rè di Sicilia

Martino Pieri 20. Settembre a Urbino

Matteo de Jacopo Federighi 12. M ggio a Perugia

Michele di Banco di Ser. Bartolo 9 Giugno a Arezzo

Maio di Luca Albizi 18. Giugno al Rè di Sicilia

M chele Bartoli 9 Ottobre a Perugia

Marteo Bernardini 7 Settembre 1386. a Bilogna

Macco di Jacopo Arrigbi 7. Ottobre 1385. a Arezzo

Muso di Luca Albizi 3. Giugno, e 21. d. in Lombardia

Ser. Michele di Ser. Fazio 19. Giugno a Pescia

Marteo di Jacopo Arrighi 18 Dicembre 2387. a Ferrara Matteo da Montecchio Bernardi 23. Dicembré, e 23. Gennaio a Imola

Martino Tegnini 5. Aprile . . . .

Migliorato Franceschi d. . . . .

Matteo di Niccoloso Gianfigliazzi 18. Otrobre a Siena

Matteo di Jacopo Arrighi 27. Octobre a Ferrara

Matteo di Jacopo Arrighi 18. D cembre a Bologna

Matteo di Bernardo dà Montecchio 7. Ottobre 1388. a Imola Matteo di Jacopo Arrigh 3 Luglio 1392. nella Marça

Mitteo di Niccolò di Maio Bicci 11. Loglio a Paia

Monaldo de Lifenzo Monalde . . . . . a B logna

Ma co di Jacopo Arrighi alla Compagnia di S Giorgio

Matteo di Jacopo Benci 12. Aprile 1393. a Bologna Maso di Fante Pinci d. a Contona, e Arezzo

Ser. Matteo di Ser. Giovanni 30. Aprile a Pifa

Mi-

Michele di Vanni di Ser. Lotto Castellani 30. Aprile 1365. a S. Miniato

Ser. Michele Dotts 23. Dicembre in Lombardia

### Per i Dieci di Ralia.

Matteo di Jacopo Arrighi 29. Novembre, e 10. Febbras jo 1388. a Bologna

Marco da Sovigliana Benozzi 19. Febbrajo in Valdelsa Ser. Matteo di Ser. Bartolommeo Cremontieri d. d.

Michele Stefani 27. Febbrajo all' Armata Matteo Tolofini 3. Marzo in Caf ntino

Ser. Matteo di Ser. Tommaso d. a M ntepulciano

Matteo Tolofini 27 Marzo 1389. a Arezzo

Mitteo d' Uberto Strozzi 2. Aprile 1387. a Pisa, e Lucca Matteo Cecchi 26. Aprile, e 5. Agosto 1376. a Arezzo Matteo di Jacopo Arrigbi 12. Settembre al Conte Currado Matteo di Donato 22 Settembre alla Regina d' Ungheria

Matteo di Jacopo Arrighi 29. Ottobre a Perugia

Matteo di Jacopo Arrigbi 18. Novembre, e 27. d. al Rè di Francia

Matteo di Jacopo Arrighi 1. Dicembre a Bologna

Matteo di Benozzo da Sovigliana 27. Gennajo in Romagna Ser. Matteo di Ser. Tommaso 6. Febbrajo a Montepulciano Matteo di Jicopo Arrigbi 11. Febbrajo 1389. a Bologna Michele Stefani d d.

Marteo di Tolofino 6. Marzo a Arezzo

Marco d'Uberto Strozzi 2. Aprile 1390. a Lucca, Pifa, e Siena

Matteo da Sovigliana de' Benozzi 7. Aprile a Perugia

Matteo Cecchi 4. Miggio a Arezzo

Matteo di Jacopo Arrighi 3. Agosto al Conte Currado Matteo di Jacopo Arrighi 17., e 30. Ottobre a Gio. Aguto Antonio di Donato Curseni 28. Settembre in Ungheria Matteo di Jacopo Arrighi 30. Ottobre a Perugia

Matteo di Jacopo Arrighi 29. Novembre al Rè di Francia.

Iccolò Strozzi 27. Settembre 1343. Naddo Pieri 8. Ottobre . .... D. Nice D. Niccolò Strozzi io. Febbrajo a Bologna

Niccolò Bocchini d. d.

Nepo di Doffo Spini 22. Aprile 1344. in Valdarno

Niccolò di Giovanni 27. d. in Romagna

Niccolò Bartoli 27. Aprile ...

Niccolò di Giovanni di Gherardino Malagonella 30. d. a Vicchio

Nastasio Bucelli 3. d. a S. Giovanni

Frà Niccolo di Ser. Casi 12. Giugno ....

Niccolo Bocchini Rimbaldesi 17. Giugno . . . .

D. Niccolo d' Andrea Strozzi 31. Agosto a Siena

Niccolò di Ser. Cecco 6. Gennajo a S Miniato

Nastasio di D. Bindo d. d.

Neri Nutini 19. Novembre in Lombardia

Niccoluccio di Piero Spini 22. Dicembre a Arezzo

Neti Simoni 30 Dicembre in Lombardia

Niccolò Feducci d. d.

Niccolò di Piero Spini 4. Febbrajo, e io. d. a Arezzo

Niccold di Meff. Merlino 27. Febbrajo a Pistoja

Niccolo Avite d. d.

Niccolò Strozzi d. d.

Neri Nutini 12. Febbrajo a Ferrara

Niccolò di Francesco Acciajoli 15. Febbrajo . . . .

Niccolo Conti d. a Vicchio

Ser. Nino di Ser. Pepe 6. Aprile a Arezzo

Niccolò di Ser. Neri 9 Aprile a Arezzo Niccolò di Piero Spini d. d.

Naddo Rucellai 22. Aprile a Pefcia

Ser. Niccold Galgani 10. Maggio, e 19. d. a Pifa

Niccolò di Piero Spini 25. Giugno a Perugia, e Arezzo

Nardo di Giunta Nardi 30. Giugno a Carmignano

Niccolò di Piero Spini 17. Luglio, e 18. Agosto a Arezzo

Niccolò di Giunta Guittomanni 7. Luglio a Poggibonsi

Niccolò d' Albizo Guicciardini 9. Agosto, e 30. d. a Genova, e Siena

Niccolo Lapi 17. Agolto a Parigi

Ser. Niccolò di Ser. Ventura 30. Agosto in Lombardia Naddo Rucellai 36. Settembre; e 25. Ottobre a S. Miniato

Nero d'Andrea del Nero d. d.

Niccolò di Vante da Castel Fiorentino 4. Febbrajo 1345.

84

Niccolò di Francesco Mei 8. Febbrajo a Castel Fiorentino Neri Calzajoli 18. Aprile, e 26. Ottobre a Arezzo, ed in Lombardia

Naddo Rucellai 30. Ottobre a S. Miniato Niccolò Anselmi 27. Novembre a Capraja Niccolò Nusi 21. Febbrajo a Perugia

Nutino Jacopi d. d.

Nuto di Ser. Lippo Dini 24 Febbrajo all' Antella Ser. Niccolò di Ser. Ventura Monaci 28. Febbrajo a Siens Niccolò Ghini 9., e 19. Settembre in Valdinievole Noferi Piazza d. d.

Niccolò di Simone Gianfigliazzi 23. Dicembre in Valdarno Noferi di Simone dell' Antella 12. Ottobre 2 S. Miniato Niccolò d'Albizo Guieciardini 30. Agosto a Terni Niccolò di Ser. Piero 27. Agosto a Perugia Ser. Niccolò Franceschi 17. Marzo in Valdarno D. Neri di Niccolò Corsini 13. Aprile a Pisa Ser. Niccolò di Ser. Galgano 27 Aprile a Siena Ser. Niccolò di Ser. Bencivenni d. d.

D. Niccolò di Boccaccio del Bene 29. d. a Pisa Nuccio di Nerozzo Albergotti 2. Agosto in Valdarno Ser. Niccolò di Ser. Ventura Monace 22. Agosto in Valdinievole

Neri di Boccaccio del Bene 26. d. a Siena

Neri d' Agnolo d. d.

Nardo di Chele Pagnini 7. Giuguo in Romagna Niccolò 8. Marzo in Valdarno

Neri Curanni d. d.

Niccolò di Gregorio Dati 8. Marzo a Cintoja

Nuccino Ghetti 24. Marzo a Siena

Ser. Niccolò di Ser. Ventura Monaci 11. Aprile 1356. in Romagna

Niccold di Piero Spini 18. Aprile in Valdarno Neri Calzajoli 26. Aprile a Pisa

Nuccio Ghezzi 26. Marzo, e 28. Aprile a Arezzo

Niccold Manetti 26. Maggio in Valdarno

Neri Cantini d. . . . .

Niccolò di Piero Spini 27. Maggio a S. Miniato Ser. Niccolò di Ser. Ventura Monaci 27. Giugno a Pistoja

Nuccio Ghetti 30. Giugno a Arezzo

Nes

Nepo di Doffo Spini 31. Agosto a Empoli Neri Calzolai 29. Ottobre 1347. a Messina Neri Boccacci 20. Febbrajo a Siena Neri Lopi 29. Novembre 1348. a Arezzo

Neri del Bene 28. Dicembre a Milano

Ser. Niccolò di Ser. Ventura Monaci 26. Febbrajo 1347.
a Fucecchio

Neri di Giovanni Bianciardi 17. Febbrajo a S. Miniato

Mess. Niccolò Alberti d. al Papa

Niccolò di Giovanni 15. Ottobre 1348. a Perngia Ser. Niccolò d'Ugo Altoviti 27. Febbrajo a Pistoja D. Niccolò Buondelmonti 19. Ottobre in Valdarno

Nepo Banchini 30. Marzo a Poggibonsi Niccold Arright 11. Aprile a Perugia

Niccolò di Bartolo del Buono 18. Aprile in Romagna Neri di Vanni Lastellani 25. d. a S. Gimignano

Niccolò di Ghino Tornaquinci 17. Settembre in Romagna Ser. Niccolò di Ser. Piero Gucci 1. Ottobre a Rimini

Niccolò Nomi 11. Ottobre in Mugello

Niccolò di Domenico Cavalcanti 24. Dicembre, e 30. 31.

d. in Mugello Niccolò d' Alesso Baldovinetti d. d.

Niccolò di D. Giovanni Medici d. d. Niccolò di Bello Mancini d. d.

Naddo Cheli 31. Dicembre in Romagna Niccolò Bellacci 31. Ottobre in Romagna

Niccolò di Ghino Popoleschi 4 Dicembre 1349. a Lucca

Ser. Neri delle Gialle 17. Aprile a Padova Nepo di D Paolo Tosingbi 17. d. in Valdarno

Niccolò di Ser. Piero Gucci 10. Maggio . . . .

Niccolò di Bencivenni Rucellai 9. Giugno al Borgo S.

Neri Fioravanti 15. Giugno in Valdinievole

Neri Balsimini d. d.

Ser. Niccolò di Ser. Zanobi d. d.

Niccolò Bocchini 26. Giugno 1344: a Bologna Niccolò di Piero Spini 22. Dicembre a Arezzo

Neri Simoni 30. Dicembre in Lombardia

Niccold Feducci d. d.

D. Niccolò di Mess. Rinuccio da Signa 20. Luglio, e 15. Agosto 2 Milano Neri Neri da Poggibonsi 29. Luglio 1349. in Mugello Nastasio Bucelli 18. Ottobre in Valdarno

Neri Fioravanti 1. Dicembre d.

Naldino di Niccolò Altoviti 22. Dicembre a Civitella Ser. Niccolò di Ser. Zanobi 9. Luglio 1350, a Volterra

Neri Fiordvanti 9. Luglio in Valdinievole

Neri Balsimini d. d. Neri Balsimini 11. Luglio in Romagna

Niccolò di Bartolo del Buono 6. Agosto a Cesena

Niccolò Pedoni 7. Agosto a Bolsena

Ser. Niccolo di Ser. Zanobi 7. Agosto a Volterra

Neri Nutini 7. Agosto a Pistoja

Neri Alamanni 23. Dicembre a Perugia Nuccio di Gherardino 30. Octobre a Pistoja

Nuccio Gozzi 12. Novembre in Casentino Nasino Nati 15. Novembre a Firenzuola

Niccolo di Bencivenni 28. Novembre a Cortona

Neri di Lapo 12. Febbrajo a Avignone

Niccold di Franceschino da Montopoli 30. Luglio 1356.

Niccolò di Ghino Tornaquinci 31. Marzo 1357. a Perugia Niccolò d'Andrea Betti 28. Febbrajo . . . .

Niccolò di Dante d. . . . . .

Niccolò Tornaquinci 9. Maggio 1358. a Perugia Nozzino di Bernardo Medici 14. Agosto in Mugello

Nardo di Chele 16. Agosto in Romagna

Niccolo Bellacci d. d.

Niccolo di Bencivenni 22. Agosto in Mugello

Niccolò della Foresta d. a Arezzo

Niccold Bocchini . . . . .

D. Niccolò di Noffo Buondelmonti 27., e 31. Agosto ini Valdarno

Ser. Niccolò di Ser. Piero Gucci 31. Agos. 1359. in Romagna Niccolò di Lapozzo Vajajo 30. Agosto in Mugello

Niccold di Ghino Tornaquinei 31. Agosto in Romagna

Niccolo di Francesco 22. Maggio de

Nato Pieri 19. Giugno a Siena

Niccolò Bellacci 27 Maggio in Romagna

Niccolo di Noffo Buondelmonti 11. Agosto 1360, in Valadinievole

Nic-

Niccolò Pagni 17. Agosto in Mugello

Nardo Cheli d. d.

Niccolò di Ghino Tornaquinci 4. Settembre, e 22. Dicembre a Picoja

Niccolò d'Albizo Guicciardini 15 Settembre a Anversa Noferi di Simone dell' Antella 21. Ottobre a Pistoja Niccolò Bonajuti 6 Febbrajo in Romagna, e Perugia Ser. Niccolò di Piero Gucci 6. Febbrajo a Perugia

Ser. Nino Pepi 8: Febbrajo a Bibbiena

Negozante de Benedetto 9. Fiebbrajo 1361. a Milano Necolò da S. Miria a Monte dei Bancucci 7. Agosto in Valdinievòle

Niccolò di Simone Quaratesti 13. Luglio al Rè di Sicilia Niccolò Giugni 18 Novembre a Pistoja

Noferi di Simone 24. d. in Valdarno

Nerozzo di Nuttafio Cacciafuori Cavalcanti 27. Agosto 1362.

Niccolò di Ser. Piero Gueci 12. Ottobre 1361. a Narni Niccolò di Ser. Dante 6. Febbrajo, è 281 d. a Pita Niccolò di Giovanni Malegenelle 13. Giugno a Poggibonsi Ser. Niccolò di Simone Ghini 18. Giugno in Valdinievole Niccolò di Giovanni Medici d. in Valdarno

Neri Cecchi d. d.

Niccolà Alberti 1. Giugno 1368. al Papa Ser. Niccolà Simoni 14. Giugno a Vicerba

Niccolò di Frosino Amadori 12. Agosto in Lombardia

Niccolò di Ghino Popoleschi i7. Lugiio a Lucca

Niccolò di Giovanni Malegonelle 29 Gennajo 1369 à Vol-

Niccolò di Niccolò di Gherardino Gianni 19. Marzo a Monte Pulciano

D. Noferi di D. Berna Rossi 24. M ggio al Papa Niccolò Cambini 31. Murzo a Siena

Niccolò Federighi 23. Aprile al Monte S. Maria

Niccolò di Rossello Strozzi 4 Maggio 1370. a Genova

D. Niccolò da Rabatta 26. Maggio a Venezia

Nic-

Niccolò Brunetti 6. Dicembre in Ungheria Niccolò di Jacopo 25. Giugno a Genova

Niccolò di Giovanni Malegonnelle d a Volterra Niccolò Brunetti 15. Marzo 1371. in Ungheria

Niccolò di Jacopo 21. Aprile a Cattel Fiorentino

Niccolò di Niccolò di Cherardino Gianni 11. Agosto a Perugia

Niccolò Ghetti 18. Ottobre al Monte S. Maria Niccolò di Francesco 16. Dicembre a Lucca

D. Noferi di Barna Rossi 1. Aprile in Ungheria

Niccolò di Ser. Stefano 6. Maggio . . . .

Noferi di Simone dell' Antella d. d.

Niccolò di Guelfo Cerretani 31. Giugno . . . .

D Noferi ai D. Barna Rossi 9. Ottobre 1373. 2 Pistoja Niccolò di Ser. Lapo 13. Ottobre a Narni

Niccolo di Jacopo Rordoni 16. Marzo a Arezzo Niccolo d'Ugolino Giugni 28. Giugno a Arezzo

Nigro Neroni 21 Aprile 1374. a Pifa

Niccolò di Ghino Popoleschi 10. Gennajo, e 28. Ottobre a Lucca, e Siena

Niccolò di Cenni 21. Febbrajo a Siena

Niccolò d' Ugolino Giugni 6. Novembre, e 15. d. a Siena

Niccolò d' Alesso Borghini 15. Novembre . . . .

Niccoid di Niccold di Gherardino Gianni 6. Agosto . . .

Niccolò Rosselli 16. Agosto a Ferrara

Niccolò Franceschi 16. Luglio in Lombardia

Nardo d' Andrea 20. Agosto a Milano

Ser. Noferi di Ser. Piero di Ser. Grifo Corbolani 15. Marzo Papa

Niccolò d'Ugolino Giugni 6. Luglie a Arezzo.

D. Niccolò Cambini 17. Luglio . . . .

D. Niccolò da Prato Cambioni 23. Agosto a Firenzuola

D. Niccolò di Ser. Bartolo Galluzzi 29. Novembre a Pearugia

Niccolò di Giovenco 30. Ottobre 1380. al Duca di Du-

D. Noferi di D. Barna Rossi 24. Novembre al Red' Ungherla

D. Noferi di D. Barna Ross 31. Dicembre d.

Ser.

Ser. Naddo di Ser. Matteo da Lanciano 19. Giugno 1381. a Bologna

D. Niccolò da Rabatta 29. Giugno all' Imperadore D. Niccolò d' Alesso Baldovinetti 27. Settembre a Bologna Niccolò di Giovanni 14. Gennajo . . . .

Niccolò di Lorenzo 30. Giagno 1383. a Genova

N. c.olò di Ser. Bartolommeo 13. Febbrajo a Arezzo

Niccolò di Francesco Amadori 8. Marzo 1384. a Perugia

Niccolò di Bartolommeo 31. Marzo a Arezzo

Niccolò d' A ronio Niccoli 24. Dicem. a Galeotto Malatesti

Niccolò di Paolo 9 Gennajo 1382. a Bologna

Niccijo di Giovenco Balbani d. d

Nicco'ò di Niccolò di Gher rdino Gianni 18 Ag. in Valdarno Niccolò di Jacopo Guasconi 4. Setrembre a Siena

Ser. Noferi di Ser. Zanobi Biffoli 19 Agosto, e 6. Settembre a Bolegna

Niccolò di Rossello Strozzi 11. Settembre a Genova Nardo di Niccolà 20. Settembre a Arezzo

Niccolò di Giovanni d. d.

Di Niccolò d' Amonio da Rabatta 11. Settembre d.

Niccolò di D. Lottieri da Filicaja 18. Aprile, e 14. Luglio a Perugia

Niccolò Bartoli 7. Agosto, e 18 Giugno al Rè di Sicilia D. Niccolò d' Antonio da Rabatta 6. Marzo a Venezia Sr. Noferi di Ser. Zanobi Biffoli 1. Luglio a Bologna

Niccolò di Jacopo Guasconi 21. Luglio a Siena

Ser. Niccolò Simoni 24. Luglio 1382. a Genova

Niccolo di Jicopo Guafconi 4. Novembre 1385. a Perugia

N.ccolò di Lettieri da Filicaja d. d.

Ser, Niccolò di Ser. Piero Gucci 31. Gennajo a Siena

Niccolò di Jacopo Guasconi 17. Settembre 1386 . . . Niccolò di D. Lottieri da Filicaja d. . . . .

Noseri di Giovanni di Lapo Arnolfi 19. Dicembre al Papa

Ser. Niccolò Paoli 23: Dicembre 1387. a Cortona

Niccolò di Niccolò di Gherardino Gianni 4. Apr. a Perugia

Niccolò di Francesco Cambioni 27. Ottobre a Bologna Niccolò di Bartolozzo Adimari 17. Marzo 1389 a Volterra

Niciolà di Niccolò di Gherardino Gianni d. d.

Niccolò di Lionardo 14. Maggio 1392. a Lucca

Niccolò Giotti 15. Maggio a Bologna

Nic-

Niccolò di Noferi di Palla Strozzi 18. Aprile 1393. Pifa Niccolò di Bernardo da Sommaja d. d Nigio di Bartolo 18. Luglio 1365. nella Marca Niccolò Ghini 30. Agosto d. Niccolò Mini 4. Agosto a S. Miniato Niccolò di Bocchino Rimbaldessi 17. Dicembre d. Noferi di Berna Rossi d. d.

# Per i Dieci di Balia .

Neri Nutini 18. Novembre 1388. a Monte Pulciano Sei. Niccolo Franceschi 12. Dicembre a Arezzo Niccolò di Giovanni 13. Aprile 1289. . . . . Niccolò di Ser. Pierozzo dell' Ancisa 27. Aprile in Romagna Ser. N ccolò di Giunta Rosani 25. Maggio a Arezzo Ser. Noferi di Ser. Zanobi Biffoli 25. Maggio in Lombardia Niccolò di Giovanni da Uzzano 5. Luglio . . . Niccolò di D. Lottieri da Filicaja 6. Agosto, e 18. Settembre a Ferrara Ser. Niccolò di Giunta Rosoni 19. Agosto in Valdinievole Ser Noferi di Ser. Zanobi B ffoli 2. Ottobr. al Conte Currado Natale di Bartolo 2. d. a Siena Ser. Nigi di Ser. Giovanni Sernigi 4. Ottobre a Pisa Niccolo di Jacopo Vecchietti 11. Ottobre a Arezzo Ser. Nigio di Ser. Giovanni Sernigi 19. Ottobre a Pifa Niccolò di Rossello Strozzi . . . . Noferi di D. Giovanni di Lapo Arnolfi 18. Novem. al Papa Neri Nutini 14. Dicembre a Monte Pulciano Ser. Nuccino di Francesco d. d. Ser. Noferi di Ser. Zanobi Biffoli 20. Gennajo in Lombardia Niccolò di Ser. Pierozzo dell' Ancisa 27. Aprile in Romagna Ser. Niccolò di Giunta Rosoni 31. Agosto in Valdichiana Niccolò di D. Lottieri da Filicaja 18. Settembre a Ferrara Ser. Noferi di Ser. Zanobi Biffoli 30. Settemb. a Gio. Aguto Ser. Nigio di Ser, Giovanni Sernigi 2. Ottobre, e 4. No-

vembre a Pisa
Natale Bartoli 5. Ottobre a Siena
Niccolò di Jacopo Vecchietti 12. Novembre a Arezzo
Noferi di Giovanni di Lapo Arnolfi 29. Novembre al Papa
Or-

O Riando Bartoli 30. Aprile 1344. in Romagna D. Orlando Marini 1. Giugno a Siena Orlando di Cristofano 28. Giugno a Perugia Orso Salvadori 27. Gennajo 1345. a Arezzo Oddo di D. Bando Altoviti 20. Marzo, 26. Maggio, e 30.

Giugno 1346: a Arezzo Ormannozzo di Banco Deti d. d.

Otto Sapiti 17. Agosto 1347. a Roma Otto Sapiti 31. Agosto 1368. in Lombardia

Otto Sapiti 20. Marzo 1373 a Bologna

Ottavante Speziale Barducci 1. Febbrajo 1380. a Genova Ormanno di Gherardo Foraboschi 9. Gennajo 1381. . . .

Ormanno Foraboschi 28. Maggio 1382. a Siena

Orfino di Corfellino del Trenta 4. Aprile 1385. in Lombardia

Orfino del Trenta 18. Dicem., e 13. Ottob. 1386. a Ferrara Orfino del Trenta 27. Ottobre 1387. a Bologna, e Ferrara Ottone di D. Mainardo Cavalcanti 15. Aprile 1393. a

Ferrara

## Per i Dieci di Balta .

Ormanno di Gherardo Foraboschi 8. Febbrajo 1388. a Volterra

Ormanno Foraboschi 9. Luglio, e 13. Gennajo, e 14. Agosto, 4. e 9. Febbrajo 1389 a Siena

Ormanno Foraboschi 16. Luglio, e 14. Aprile 1390. in Alemagna, ed a Siena

Piero di Giotto 31. Ottobre 1347. in Lombardia Puccio Lamberti 4. Dicembre, e 14. Febbrajo a Siena Paolo di Gino Corbizi 20. Dicembre in Valdarno Paolo di Neti Bordoni 10. Febbrajo a Bologna Piero Lapi d. d. Pugio Macingbi d. d. Puccio Lamberti 16. Febbrajo 1344. a Arezzo Puccino Giuntarelli 22. Aprile in Valdinievole

Padavino di Rinieri 26. Aprile al Papa Pino Pucci d. d. D. Pepo Adimari d. in Romagua Piero Alderotti 27. d. a Verona Paolo Ammanusti 26. Aprile in Romagna Puccio Lamberti 28. Aprile . . Pino di Francesco 28. Aprile al Papa Pino di Pino d. d. Paolo Altoviti 30. Aprile a Figline Piero di Segna 9. Giugno . . . . Piero Bencivenni 17. Giugno a Castel Fiorentino Paolo Cristiani 19. Giugno a Pisa Panza Chiti 19. Luglio a Perugia Pino di Pino 30. Aprile a Siena Puccio Giuntarelli 28. Giugno in Valdinievole Ser. Piero Gucci 8. Luglio, e 30. d. a Montopoli Panza Chiti 30. Agosto a Perugia Paolo di Ticcio Ferrucci d. d. Palla di Jacopo Strozzi 27. Agosto a Siena Puccio Giuntarelli 19. Novembre in Lombardia Panza Chiti d. d. Piero Franceschini 22. Dicembre a Arezzo Piero di Recco Capponi 30. Dicembre . . . . Ser. Paolo di Ser. Filippo 30. d. in Valdinievole Piero Franceschini 10. Febbrajo a Arezzo Paolo Altoviti 10. Febbrajo in Valdinievole Puccino Giuntarelli 12. Febbrajo a Ferrara Panza Chiti d. d. Paolo Boccucci 15. Febbrajo a Gangalandi Piero di D. Bernardo 22. Aprile a Pescia Paolo di D. Bartolo Ricci 29. Aprile all' Antella Piero Franceschini 7. Luglio, e 19. Maggio, e 25. Giugno a Arezzo Ser. Piero di Geri 25. Giugno a Perugia, e Arezzo Paolo di Bardo Altoviti 28. Giugno in Valdigreve

Piero di Saivino Rittafedi 30. Giugno a Scarperia Piero Dani 27. Agosto in Lombardia Piero di Gherardino Velluti 7 Luglio a Montelupo Piero di D. Jacopo di Bicci Medici 12. Luglio all' Antella Piero Lapo da Castiglionchio 9. Aprile a Cintoja

Piero

93 Piero di Ghino Guicciardini 12. Aprile a Certaldo Piero di Giovanni 17. Agosto a Parigi Paolo Boccucci 13. Settembre a S. Miniato Paolo di Mess. Giovanni 4. Febbr. 1345. al Borgo a Buggiano Puccino Bini 12. Febbrajo a Montopoli Piero Velluti 7 Otrobre a S. Miniato D. Prolo Boccucci 13. Settembre, 4. Ottobre, e 19. Agosto in Valdarno, e nell' Alpi Piero di Giovanni Ducci 15. Ottobre a Pistoja

Piero di . . . Brancacci 30. Ottobre a Seravalle Piero di Giovanni 16. Agosto a Parigi Piero Doni 27. Agosto, e 1. Aprile in Lombardia Pierozzo di Stefano 27. Aprile a Siena Pierozzo di Ser. Michele 18. Aprile al Papa

Piero Arrigbi d d. Piero di Tommaso 27. Giugno in Valdinievole Ser Piglialarme Pacini 18. Giugno a Siena

Paolo Lapi 28. d. a Pisa Paccio Velluti 19. Luglio a S. Miniato Piero Velluti 30. Aprile a S. Casciano Piero di Ghine Guicciardini 30. d. . . . .

Ser. Prospero Marchi 13. Giugno in Casentino

Ser. Palmieri di Dante d. in Valdarno Ser. Piero Mucini 24. Marzo a Siena Porcello di Recco 9. Aprile 1346. a Arezzo Piero Tironesi d. d.

Ser. Piero Tucci 17. Aprile in Casentino Piero . . . Brancacci 26 Aprile a S. Donato in Poggic

Ser. Piero Gefi 4. Marzo a Mangona Paoluccio di Giovanni 26. Moggio al Papa Piero Arrigbi d. d.

Piero Lapucci 14. Agosto a Bologna Ser. Piero Gucci 20. Agosto a Arezzo Piero Bini 23. Luglio 1347. in Romagna

P inzivalle di Ciango Giandonati 25. Luglio in Valdarno Pagno Bertini 26. Agosto a Mangona Pino di Francesco Brunelleschi 17. Settembre a Siena

Panza Chiti d. d.

Ser. Piero Gucci 5. Ottobre a Arezzo Paolo di Bingeri Naddi 29. Ottobre in Corfica

Piero

Piero del Papa 29. Dicembre a Cafcia Piero Corfini d. a Barga Piero di Falco Rondinelli 31. Dicembre . . . Pieto di Nuto Ricchi d. a Cortona Pinuccio di Sarza Strozzi 20. Febbrajo a Siena Paolo di Neri Bordoni 26. Febbrajo a Campoli Ser. Piero Gucci d. a Pistoja Piero di Filippo Albizi 16. Febbrajo a S. Miniate D. Pazzino Strozzi 10, e 17. Febbrajo d. Paolo di Bingeri Rucellai d. d. Pierozzo di Domenico d. d. D. Paolo Vetturi 14. Ottobre 1348. a Siena Paolo Ammannati 8. Febbrajo d. Paolo di Bardo Altoviti 19 Marzo a Roma Ser Piero Gucci 23. Ottobre a Siena Ser. Piero di Giorgio d. d. Puccio Teri 30. Ottobre . . . Piero da Colonnata dei Cambini 14. Aprile a Perugia Piero Simoni 17. d. Piero Alderotti 20. Aprile in Valdelsa Piero Ducci 25. Aprile a S Gimignano Ser. Pieto Gucci 30. Aprile a Arezzo Piero di Dante Canigiani 17. Settembre in Romagna Puccio della Tosa 30. Ottobre .... Paolo di Piero 30. Ottobre a Siena Piero di Giovanni 27. Novembre in Mugello Paolo Covoni d. d. Piero di Neri Lippi 29. Dicembre in Mugello Ser. Piero di Ser Guidone Palermini d. d. Ser. Piero Mazzetti d. d. Piero di Falco Rondinelli d. d. Piero del Migliore d. d. Pierozzo di Francesco 31. Ottobre a Napoli Piero di Filippo Albizi d. in Magello Piero Alderotti 14. Aprile 1349. a S. Miniate Paolo Contri 22. Aprile in Valdarno Paolo di Chele Pagnini 27. Aprile a Perugia D. Pazzino Strozzi 27. Aprile a Siena Piero di Giovanni d. d. Piero Cheli 27. d. a Pistoja Piere

Piero Aldobrandini 10. Maggio . . . .

Paolo di Lotto 24., e 10 M ggio a Pifa

Piero di Dato Canigiani 12. Giugno a Monte Rappoli

Paolo Covoni 14 Giugno in Valdigreve

Piero di Francesco 28. Giugno a Montelupo

Paolo di Neri Bordoni 17. Giugno 4 S. Miniato

Piero Brancacci 30. Giugno a Empoli

Ser. Plero Mucini 4. Marzo 1345. a Viterbo

Piero Dini 1. Aprile in Lombardia

Paolo Lapi 29. Giugno a Pifa

Paolo Cristiani 22. Giugno 1344. d.

Piero di Tuccio Ferrucci 30. Agosto in Valdarno

Pino Pini 30. Agosto a Siena

Piero di Francesco 22. Dicembre a Arezzo

Paolo di Bardo Altoviti 11. Febbrajo in Valdigreve Ser. Paolo di Cecco de' Buchi 4 Agosto a Gubbio

Ser. Puccino di Ser. Lapo 10. Agosto a Bologna

Puccio di Scolajo d. d.

Puccio di Giovanni 12. Agosto, e 15, d. in Mugello

Paolo di Bardo Altoviti d. d.

Ser. Puccio di Ser. Lapo Puccini 14. Otrobre a Mon-

fummano

Piero d' Alderotto 20. Ottobre a Avignone Paolo di Mess. Bartolo 23. Ottobre . . . .

D. Paolo Vetteri 2. Novembre a Civitella

Padavino di Rinieri 9. Dicembre, e 20. d. a Pifa

Piero Alderotti 17. Dicembre in Ungheria

Piero Bini 23. Luglio . . . .

Piero Mass d. 1350. . . .

Pazzino Guidi 14. Agosto in Romagna

D. Paolo Vettori 25. d. a S. Miniato

Piero di . . . . 25. d. a Empoli Paolo Covoni 25. d. a Prato

Pagno Bertini 30. Agosto e 9. Ottobre a Arezzo, ed a Prato Paolo Bordoni 27. Settembre a Volterra

Paolo di Jacopo 1. Ottobre in Valdarno

Piero di Jocopo Ricci 16. Ottobre nell' Alpi

Pierozzo Banchi 25. Otrobre a Bologna

Piero di Filippo Albizi 30. Ottobre a Pistoja

Ser. Piero di Ser. Lapo 12. Novembre a Dovadola.

Ser.

Ser Paolo di Ser. Niccolò 1. Dicembre in Valdarno
Ser. Puccino di Ser. Lapo da Signa 27. Febbrajo 1351.

a Siena
Piero di Dato Canisiani 5. Involo 2002 in Valdanno

Piero di Dato Canigiani 5. Luglio 1353. in Valdarno D. Paolo Vetteri 13. Aprile 1356. a Siena Piero di Gherardo Velluti 28. Febbrajo a Pila D Paolo Vettori 13. Aprile 1357. a Perugia Piero di Gherardo Velluti 28. Febbrajo in Mugello Paolo del Nero e a Mantina a reberajo in Mugello Paolo del Nero e a Mantina a reberajo in Lughania.

Paolo del Nero 28. Maggio 1358. in Lombardia Piero di Dante Canigiani 4. Agosto in Romagna

D. Polo Vettori 17. Agosto, e 25. d. in Mugello, ed a Perugia

Piolo de Vincenzio 26. Agosto 1359. in Lombardia Piero di Silio Serragli d. d.

Piero di Filippo Albizi 24. Maggio a Siena Piero Mucini 4. Giugno in Casentino

Piero di Falco Rondinelli 13. Aprile a Pistoja Piero di Dato Canigiani 25. Giugno in Romagna

Piero di Dato Canigiani 25. Agosto 1360. a Siena Piero di Dato Canigiani 15. Settembre a Anversa

Ser. Piero Gucci d. d.
Piero di Filippo Albizi 8. Febbrajo a Milano
Piero di Mess. Arrigo 24. Febbrajo nella Marca
Passino Densti a Febbrajo di Unbina

Pasquino Donati 22. Febbrajo a Urbino Piero di Filippo Albizi 8. Febbrajo . . . .

Ser. Piero di Ser. Guidone da Vinci 31. Agosto 1361. a Sasso Ferrato

Ser. Piero della Fioraja 13. Luglio, e 31. Agosto in Valdarno, ed a Napoli

Paolo da Lucolena 24. Novembre in Valdarno. Piero di Chele d. d.

Polito di Filippo Malegonnelle 8. Luglio in Valdarno Prero Velluti 15, Febbrajo 1262, a Pistoja

Piero di Dato Canigiani 31 Giegno a Porgibonsi

Piero di Filippo Albizi 14. Giugno . . . . Paolo del Nero 14. Giugno in Valdinievole

Piero di Dato Canigiani 23 Giugno a Poggibonsi Piero di Teglia 27. Agosto 1364, in Catentino

D. Pazzino Strozzi 29. Marzo 1365. a Volterra Paolo di Jacopo 28. Febbrajo 1366. al Legato

Pag-

Paolo di Bingeri Rucellei 12. Maggio 1368. a Pistoja D. Pazzino Strozzi 13. Maggio all' Imperadore Palla di D. Francesco Strozzi 17. d. in Lombardia Pepo di Marignano 10. Giugno a Milano Piero di Filippo Albizi 19. Giugno in Cafentino Piero di Tegliajo 8. Novembre a S. Miniato Piero Migliori 29. Dicembre a Lucca Piero di Benedetto 9. Agosto all' Imperadore Piero di Lippo Aldobrandini 21. Gennajo al Papa Pazzino di D. Apardo Donati 22. Marzo a Padoya Piero Canigiani 13. Aprile a Volterra Piero di Gherardo Rossi 13, d. . . . . Primierano di Salimbene 17. Aprile a Lucca Piero Marini 4. Marzo 1371. in Ungheria Piardo Neri 8. Gennajo a Recanati Piero di Dato Canigiani 1. Dicembre in Ungheria Piero Buonafedi 21. Giugno 1373. . . . . Palla di D. Francesco Strozzi 19. Ottobre in Ungheria Pegolotto di Pegolotto Canigiani 31. Ottobre a l'istoja Palla di Francesco Strozzi 19. Ottobre in Ungheria Piero di Francesco Acciajoli 13. Giugno in Lombardia Puolo Vocaro Testa 10. Gennajo 1374. a Siena Piero di Piero 15. Novembre . . . Piero Gherardi 8. Ottobre a Arezzo Piero Gheraidi 10. Dicembre a Siena D. Palmieri di D. Arnoldo Altoviti 26. Agosto a Pisa Ser. Piero Ruggieri 20. Dicembre . . . . . Piccone Ambrogi d. . . . . D. Palla di Francesco Strozzi 24. Luglio 1375. in Ungherla Ser. Piero Genucci 23 Miggio 1377. . . . Piero di Francesco Acciajoli 6. Agosto 1379. in Lombardia Piero di Bartolo Galilei 15. Agosto a Pila Pierozzo di Biagio Strozzi 28. Novembre 2 Perugia Paolo di Bernardino 31. Dicembre 1380. 1381, in Ungheria Ser. Piero Ruggieri 11. Maggio, e 28, Ottobre in Ungliefia, ed a Roma D. Palmieri Altoviti 14. Gennajo a Perugia Paolo Bernardi 7. Agosto d. Paolo Bartolini 15. Settembre 1383, a Volterra

Pepo di Marignano Buondelmonti 28. Agosto a Siena .
L Piero

98 Piero di Bernardo Ricciardini d. d. Paolo Ottolini 14. Gennajo . . . . Piero di Ser. Benedetto 25. Gennajo . . . . Piero Sali 13. Febbrajo 1384. a Arezzo Piero Fedini 2. Marzo in Romagna Piero di Benedette o. Marzo in Lombardia Pierozzo di Biagio Strozzi 3. Ottobre a Cefena D Palmieri di Rinaldo Altoviti 4. Dicembre a Bologna Palmieri del Caccia d. d. Perozzo di Biagio 20. Febbrajo 1382. a Verona Pero d. Bartolo 30. Agosto al Papa Piolo Bernardini 30. Settembre . . . . l'iero Migliorotti 18. Aprile, e 14. Giugno a Perugia Pero di Brtolo Malfealzi 12. Giugno a Bologna Priore di Piero Buldovinetti 12. Luglio a Siena Palmieri Altoviti 9. Ottobre a Perugia Paolo di Francesco 14. Giugno 1385. a Siena Palmieri di D Arnoldo Altoviti 25. Marzo, e 9. Novembre a Assis, a Pisa, e Lucca Piero Migliorotti 4. Novembre 1378. a Perugia Piero Migliorotti 4 Agosto a Bologna Palmieri di Caccia Altoviti 17. Dicembre 1385. a Rimini Piero Giusti d. d. Piero di Giovanni 26. Novembre, e 16. Gennajo a Siena Pierozzo d. d. Piero Fedini 3. Giugno in Lombardia Piero di Filippo di Biagio Strozzi 16. Maggio 1386. a Perugia, e Siena Piero di Giovanni 30. Miggio a Bologna Piero di Tommaso Medici 22. Giugno a Rimini Palmieri di Caccia Altoviti d. d. Piero Giusti d. d. Prolo di Simone Manescalco 23. Dicembre a Cortona Palmieri di D. Arnoldo Altoviti 23. Gennajo a Imola Puccino di Ser. Andrea di Ser. Bene 24. Gennajo .... Piero di Giovanni d. . . . . Piero Pieri 4. Aprile 1387. .... Paolo di Simone 23. Dicembre 1386 a Cortona Piero di Francesco 19 Ottobre 1387. a Siena

Piero di Giovanni 24. Gennajo a Bernardo della Sala

Puc-

Puccino di Ser. Andrea di Ser. Bene d. d. D. Palmieri d' Arnoldo Altoviti 7. Octobre 1388. a Imola D. Palmieri d' A noldo Altoviti 8. Marzo 1389. a Siena Piero di Bernardo 17. Maggio a Volterra Piero di Ser. Lando Fortini 3 Lugito 1392. a Urbino Piero di Bartolommeo 11. Luglio a Pifa Piero di Giovanni 30. Marzo . . . . . Paolo di Ser. Lando Fortini . . . . D. Palmieri Altoviti . . . a Imola Pepo di Lionardo Ruspi 20. Agosto in Romagna Papino di Boccaccio Adimari 6. Settembre a Genova Piero di Lorenzo 18. Aprile 1393. a Monsummano . . . . D. Palla Strozzi 30. Aprile al Conte di Virtù Piero di Pazzino Strozzi d. . . . Pagnozzo di Bartolo 10 Maggio a Spoleti Piero di Lippo Gherardini 26. Ottobre 1374. . . . Piero Gherardi 28. d. a Arezzo Ser. Piero di Ser. Guidone di Ser. Grifo 31. Ottobre . . . Piero Neri 15. Gennajo, e 28. Febbrajo 1364. a Siena D. Paolo Vettori 28. Luglio 1365. . . Piero di Filippo Albizi .... Pierozzo di Piero Pieri 24. Novembre a Figine

## Per i Dieci di Balia.

Ser. Piero di Ser. Bettino 12. Dicembre 1388. a Arezzo, e Volterra D. Palmieri Altoviti 15. Dic., e 27. Feb. a Bologna, e Venezia Piero di Pera Baldovinetti 2. Febbrajo, e 10. Marzo a Giovanni Aguto

Piero Bonaccorfi 25. Febbrajo . . . .
Papero di Francesco Cavalcanti 2. . 3. , e 6. Marzo in Valdelsa
Piero di Neri Pitti 13. Aprile , e 17. Maggio 1389. in
Romagna

D. Palmieri di D. Arnoldo Altoviti 8. Maggio, e 9. Luglio a Bologna
Puelo di Ser. Francesco Castellani 14. Luglio a Pisa
Pierotto Fedini 12. Agosto, e 18 Settembre nella Marca

Pierotto Fedini 12. Agosto, e 18 Settembre nella Marca Ser. Piero di Francesco Tieri 19. Agosto a Arezzo Piero di Ser. Lando Fortini 2. Ottobre, e 6. Novembre d. L 2 Piero di Ser. Bettino 14. Settembre in Volterra
D. Palmieri Altoviti 24. Dicembre a Venezia
Pera di Pera Baldovinetti 6. Febbrajo a Gio. Aguto
Piero di Bonaccorfo 27. Febbrajo a Bologna
Piero di Neri Pitti 23. Aprile 1390. in Romagna
D. Palmieri Altoviti 15. Luglio a Bologna
Paolo di Ser. Francesco Castellani 19. Luglio a Pisa
Pierotto Fedini 15. Agosto nella Marca
Ser. Piero di Francesco Tieri 30. Agosto a Arezzo
Pierotto Fedini 20. Settembre a Ferrara
Piero di Ser. Lando Fortini 12. Novembre a Arezzo

R Icovero Gherardi 4. Settembre 1343. a Siena Rinieri da Quarata Quaratesi 27. d. in Valdarno Ricovero Gherardi 18. Marzo a Siena Rosso di Ricciardo Ricci 19. Aprile 1344. all' Antella Ricovero Gherardi 22. Maggio, e 30. Agosto a Siena D. Ruberto Adimari o Giugno . . . . Ruglio Marchi 17. Giugno in Romagna Ruberto di D. Alesso Rinucci 17. Giugno . . . . D. Ruberto Bisdomini 19. Giugno a S. Miniato Rinieri da Querata Quaratesi 28. d. in Valdinievolo Ruberto Cionelli 2. Novembre, e 20. Dicembre a Perugia Rustico Bini 31. Dicembre a Pistoja Ruberrto d' Alesseo 30. Giugno . . . Rosso di Ricciardo Ricci 8. Luglio a Pisa Berto di Giovanni 19. Settembre 1345. in Valdinievole D. Rosso di Ricciardo Ricci 4 Octobre a Arezzo Rosso Ricci 19. Agosto a S. Miniato Ruberto di Berto 29. Lnglio a Siena Rustico Bini 20. Settembre 1347. a S. Miniato Ser. Riccio da Città di Castello dei Lapi 29. Dicembre in Puglia Rustico Masini 29 Dicembre, e 26. Febbrajo a Castel Franco, e a Arezzo D. Ruberto di Stolfo Frescebaldi 20. Febbrajo a Siena Ruberto di Berto d. d. Ser. Romolo 26. Febbrajo a Padova

D. Rosso di Ricciardo Ricci d. 1348. a S. Miniato Ser. Ser. Romolo di Lapo Albizi 28. Ottobre a Romena Ruberto di Ser. Ghiberto 27. Novembre in Mugelle Ruberto di Bonella Pigli 24. Ottobre d. Rustico di Masino Cavalcanti d. d. Ruberto Salvetti 14. Giugno 1349. in Valdigreve Rosso di Ricciardo Ricci 22. Giugno a Arezzo Ricovero Gherardi 12. Marzo a Siena Ricovero Gherardi 30. Agosto 1344. a Perugia Ruberto Cionelli 22. Dicembre d. Ristoro Bonajuti 15. Agosto a Pulciano Ruberto Pigli 25. Agosto al Borgo Rigaletto di Bandino 28. Settembre a Pistoja Rosso Dini 21. Ottobre nell' Indie Rinaldo di Giovanni 15. Novembre a Firenzuola Rosso di Bonaccorso 14. Febbrajo 1350. 2 Perugia Rosso di Riccardo Ricci 3. Febbrajo 1353. a Pistoja D. Rosso della Tosa 13. Aprile 1356. a Siena Rosso della Tosa 13. Aprile 1357. a Perugia Rosso di Ricciardo Ricci 22. Maggio 1359. a Arezzo Rovajo di Marco Rovaj 4. Giugno in Mugello Rigaletto di Bandino 24. Giugno in Valdarno Rosso di Riccardo Ricci 25. Agosto 1360. 2 Ferrara Rigaletto di Bandino Bandini 30. Dicembre 1362. a S. Miniato

Rosso di Ricciardo Ricci 19. Giugno in Valdinievole Ruberto di Bindo di Giovanni Bardi 31. Ottobre 1365.

nella Lunigiana
Riccardo, di Piero Bardi 15. Febbrajo 1366. in Cafentino
Rosso di Ricciardo Ricci 24. Luglio 1368. a Volterra
Rosso di Rosso Giansigliazzi 11. Febbrajo 1369. al Papa
Rosso di Ricciardo Ricci 17. Aprile a Siena
Recco di Guido Guazzi 6. Luglio 1378. a Perugia
Ser. Ruberto Pieri 23. Agosto 1379. in Ungheria
Recco di Guido Guazzi 29. Maggio 1381. a Siena
Ser. Riccardo Bernardi 28. Agosto a Siena
Roberto di Piero Lippi 30. Gennajo 1383. . .
Rinieri di Luigi Peruzzi 18. Agosto 1385. a Siena
Ruberto di Piero Lippi 18. Aprile e 29. d. 1382.al Re
di Sicilia

Ramondino Vecchiețti 24. Giugno 1385. 2 Arezzo

Ricciardo di D Bermardo Altoviti 20. Dicembre 1386.

al Papa D. Rinaldo Gianfigliazzi 11. Gennajo al Papa Rosso di Scolajo da Sommaja 15. d nella Marca D. Rinaldo Gianfigliazzi 8. Aprile 1388. Ferrara Rinieri di Luigi Peruzzi 11. Maggio, e 11. Luglio 1392. a Bologna

#### Per i Dieci di Balia .

Rinieri di Luigi Peruzzi 2. Dicembre 1388. e 15. Dicembre a Montepulciano

D. Rinaldo di Giannozzo Gianfigliazzi 6. Aprile, e 12. Maggio 1389. d.

D. Rinaldo Gianfigliazzi 7. Aprile a Bologna Rinieri di Luigi Peruzzi 7. Agosto . . . .

Rosso di Scolajo da Sommaja 10. Agosto e 30. Settembre a Monte

Rinieri Peruzzi 3. D'cembre a Montepulciano D. Ruberto di Piero Aldobrandini 4. Gennajo al Papa Rinieri Adimari d. a Montepulciano

D. Rinaldo Gianfigliazzi 16. Marzo a Bologna D. Rinaldo Gianfigliazzi 9. Aprile 1390. a Montepulciane Rinieri di Luigi Peruzzi 30. Luglio nella Valdichiana Rosso di Scolajo da Sommaja 10 Agosto in Valdelsa Rosso di Scolajo da Summaja 30. Dicembre nella Marca D. Ruberto di Piero Aldobrandini 29. Novembre al Papa

Ser. D Imone Lapi 27. Febbrajo 1343. a Mastino della Sandro Martini 1. Aprile 1344. in Valdarno Salvino Beccanuge 17. Aprile a Pifa Stefano Forese 26. Aprile in Romagna Salvestro d' Averardo Belfredelli 28. Aprile a Gangalandi Sandro di Simone da Quarata 17. Giugno in Romagna Salvestro Masini 19. Lugio in Valdarno Sicurano Ferranti 7. Luglio a S. Miniato Sandro Buti 19 Giugno a Pisa Stefano Legnajolo dei Pucci 7. Ottobre . . .

Sto-

Stefano di Duccio del Forese 19. Novembre, e 12. Febbrajo a Ferrara, ed in Lombardia Simone di Ser. Paniccia 30. Dicembre a Carmignano

Sandro Cheli 12. Febbrajo a Ferrara

Ser. Santi di Ser. Cante 22. Febbrajo, e 23. Gennajo nella Marca

Ser. Simone Lapi d. d.

S. vestro Secosini, ò Brancacci 30. Giugno, e 19. Agosto

Salimbene Pezzini 8. Luglio 1345. in Lombardia Simone di Francesco Renuccini 11. Luglio a Calenzano

Simone dell' Antella 14. Settembre a Pistoja

Simone 22. Novembre a Pistoja

Simone di Tura 21. Febbrajo a Gubbio

Salvi di Bencivenni Bonagi 20. Febbrajo ....

Sandro Ferrotti 4. Settembre a Peccioli Salvestro Cheli 9. Luglio in Lombardia

Salimbene Pezzini d. d.

Sicurano Meci 27. Giugno in Valdinievole

Simone di Neri dell' Antella 15. Luglio a Staggia Sicurano Ferranti 29 Luglio, e 22. Agosto a Siena

Salvino Pucci 26. Agosto nella Marca

Simone di Mess. Faguo 28. Agosto in Chianti

Salito Giachinotti 7. Luglio in Romagna

Salvestro di Buoso Compiobbesi 23. Giugno in Valdarno Sarza di Rinuccio Strozzi 13. Aprile 1346. in Valdigreve

Sandro Dolfi 4. Marzo a Mangona

Simone di Neri dell' Antella 30. Giugno a Arezzo

Simone di Lione Simoni 31. Agosto in Valdigreve Salvi di Bencivenni Bonagi 31. d. a S. Casciano

Scolajo di Gentile da Sommaja 31. d. a Scarperia

Sandro di Giachinotto Cavalcanti 25. Agosto 1347. in Romagna

Simone dell' Antella 29. Dicembre e 26. Febbrajo a Scarperìa, ed a Cassiglione

Sicurano Ferranti 8. Febbrajo a Siena

Simon di Lapo Scatizze 31. Ottobre 1348. a Imola Salvestro di Alamanno Medici 17. Febbrajo 1347. a S.

Miniato

Sandro di Cenni Biliotti 15. Ottobre 1348. a Perugia

104 Sandro Taddei 17. Aprile in Romagna Salvi Lapi 17. Settembre in Mugello Salvestro Simoni 1. Ottobre in Romagna Stefano Pardi 30. Ottobre . . . . Simone dell' Antella 27. Novembre in Romagna Salvi 14. Dicembre a Signa Salvestro di Lapo Aliotti 24. Dicembre in Mugello Scolajo di Rosso Cavalcanti 30. d. in Lombardia Stefano del Forese 30, d. a Pistoja Salvestro Simoni d. in Romagna Simone di Francesco Rinucci d. in Mugello Simone dell' Antella 29. Aprile 1349. a Siena Simone di Rinieri Peruzzi 24. Maggio a Volterra Ser. Simone Lapi 14. Giugno nell' Alpi Simone di Lapo Scatizze d. d. Salvestro d' Alamanno Medici 26. Giugno a Castel S. Gio. Ser. Simone Lapi 30. Giugno a Pistoja Sandro Buti 29. d. 1345. a Pifa Sandro da Quarata 16., e 29. Giugno 1344. a Pisa, ed in Romagna Salvestro Masini d. d. Sicurano Ferranti 10. Giugno . Sandro Buti 8. d. a S. Miniato Salvestro di Lapo Alietti 22. Giugno a Pisa Stoldo di Giovanni Ricci 31. Dicembre 1.49. a Campi Stefano di Rinicri Valori 19. Luglio in Mugello Simone di Giovanni 15. Agosto in Mugello Sicurano Ferranti 14. Ottobre a Monfummano Stefano di Giovanni 29. Ottobre in Casentino Salvestro d' Andrea 2. Dicembre a Civitella Stefano del Forese 30. Dicembre a Pisa Salvi Gherardi 2. Luglio 1350. in Valdinievole Salvestro di D Alamanno Medici 25. Agosto a Scarperia

Simone Ferranti d. a Prato Simone Pieri 26 d. a Fucecchio Spine lo di Luca 30. d. in Mugello Sandro Biliotti 28. Dicembre a Pistoja Stefano Arrighi 21. Ottobre nella Fiandra Siltino Lapi 23. Ottobre in Romagna Stefano del Forese 30. Ottobre a Pistoja

Sa na

Santi Belli 28. Novembre a Cortona Spinello di Luca 31. Dicembre a Volterra Simone Lapi d. d. Simone Benzi 9. Gennajo 1351. a Pistoja Sim ne dell' Antelta 25. Gennajo d. Simone di Mest Salvi 20 Luglio 1356. a Cerreto Salvestro di D Alamanno Medici 31. Apr. 1357. a Perugia Scolajo di Rosso Cavaleanti 25. Febbrajo in Lombardia; Stiozza di Ser. Pino 28. d. in Mugello Simone di Bindo Altoviti d. in Valdarno Stefano del Forese 36. Luglio 1358. a Perugia Salvestro di Simone 16. Agosto in Romagna Simone di Rinieri Peruzzi 22. Agosto d. Simone di Marco 25. Agosto a Perugia Salvestro Medici 27. d. in Mugello Simone di Francesco Rinucci 31. d. d. Salvestro di Serotino Brancacci d. d. Ser. Santi di Ser. Cante 8 Gennajo, e 23. d., e 20. Feb-

brajo 1359 in Lombardia
Scelto Tinghi d. d.
Simone Rinucci 18. Luglio a Pistoja
Spina Pini 22. Maggio in Romagna
Scolajo di Rosso Cavalcanti 24. d. a Bologna
Stefano Gardi 26. Giugno in Valdarno
Salvestro Simoni 27. Giugno in Romagna
Simone dell' Antella 30. Aprile a S. Miniato
Salvino Biagi 7. Agosto, e 15. Dicembre 1360. a Siena,
ed a Anversa

Simone di Ser. Giovanni Siminetti 30. Agosto a Pistoja Salvett o di Serotino Brancacci 15 Sett. a Monte Mugnajo Simone dell' Antella 31. Ottobre in Romagna Ser. Santi di Ser. Cante 26. Ottobre in Valdatno Sandro Tornabelli 20 Aprile in Valdinievole Sandro di Bartolo Bardi 29 Novembre 1361. in Valdatno Simone dell' Antella d d. Stametto di Giovanni 12. Ottobre . . . . Salvestro Medici & Febbrajo, e 28. d. a Pisa Mess Simone di Jacopo 5. Novembre 1362, a Peccioli Salvestro Ugolini 12. Maggio in Lombardia Salvestro Ugolini 12. Maggio a Pescia

M

ris Sozzo di Piero Bardi 17. Giugno in Valdinievole

Salvino Biagi 21. Giugno a Ferrara

Sandro di Simone Tornaquinei 8. Ottobre 1365. in Valdinievole

Spina di Giovanni Spini 12. Giugno . . . .
Simone di Vanni 30. Maggio in Valdinievole
Simone di Neri dell' Antella 17 Aprile . . .
Simone di Vanni 1. Giugno 1368. al Papa
Salvino di Bernardo 26. Ag sto all Imperadore
Simone Peruzzi 23. Febbrajo 1369. a S. Miniato
Salvestro di Lapo Aliotti 21. Aprile a Siena
Simone Peruzzi 13 Marzo 1370. a S. Miniato
Simone di Fuenzo 7. Maggio a Bologna
Simone Peruzzi 19. Ottobre 1373. al Rè d'Ungheria

Scoldo Frescobaldi d. d.

Stoldo di G ovanni Frescobaldi 5. Ottobre in Lombardia Ser. Simone di Mess. Salvi 21. Febbrajo 1374. a Siena Stoldo di Niccolo Frescobaldi 7. Settembr. al Rè d'Ungheria Sicurano d'Alberto da Castiglionchio 28. Ottobre a Lucca Simone di D. Pepo Adimari 8. Novembre a Pisa Salviato di D. A'amanno Salviati 13. Settembre a Chiusi Salvestro di D. Filippo 24. Agosto in Lombardia Simone di Costantino Rittase 13. Settembre a Perugia Stoldo di Biado Altowti 29. Gennajo 1375. al Papa Segnino d'Andrea Rimbaldesi 12. Luglio a Pisa Simone di Costantino Rittase 10. Agosto a Milano Scoldo Altoviti 15. Maggio, e 13. Novembre 1378. al Papa Spinabello Boccacci 8. Luglio 1379. a Perugia Simone di Stoldo 23. Settembre 1380. al Duca di Durazzo Salvestro di Giovanni Tintore 25. Settembre a Bologna

Salvestro di Giovanni Tintore 24. Ottobre al Rè di Sicilia Simone di Giovanni Peruzzi 23. Agosto 1383. a Bologna D Stoldo di D. Bindo Altoviti 12. Dicembre a Genova Simone di Donato 12. Agosto 1382. a Pistoja Simone Cini

Simone Legnajolo de' Cini 16. Ottobre a D. Carlo di Du-

Simone Fabbre de' Chiari 8. Agosto 1383. . . .

Salvestro di Giovanni Tintore 10. Aprile, e 25. d. al Rè di Sicilia

Sal-

Salviato di D. A'amanno Salviati 6. Marzo a Bologna Simone di D. Pepo Adimari 12. Maggio a Perugia Simone di D. Tommaso Altoviti 12. d. all'Armata Salvestro di Giovanni 32. Maggio al Re di Sicilia Salvadore di Cionetto 28. Maggio a Venezia Simone Dini 1. Maggio a Arezzo Simone di Donato Marchi 12. Luglio a Perugia, ed a Siena Salvestro di Piero 12. Luglio a Arezzo Sandro di Cionetto Bastari 18. Agosto 1385. a Siena Salvi di Stefano 25. Maggio, e 4. Novembre a Perugia Stefano di Corsino Corsini 7. Ottobre, e 20. Luglio in Lombardia

Segna di Picro Orlandini 16. Giugno, e 8. Novembre a Urbino, e Siena

Stoldo di Simone Altoviti 18. Aprile 1393 al Conte di Virtu Stoldo di Niccolò Frescobaldi 7. Ottobre 1394. al Papa Sicurano Alberti 28. Ottobre a Lucca Stefano di Francesco 13. Giugno 1364. Siena Salvino di Vanni 21. Febbrajo a Pittoja Ser. Salvi di Francesco 28. Luglio 1365. . . . . .

Scolajo di Dolfo Pulci 12. Dicembre a Scarperia Sandto di Simone Quaratesi 29. Novembre a Figline Sandro Macci d. d.

Simone di Vanni t. Dicembre . . . . .

Stefano di Tommaso 2. Dicembre 1388. a Montepulciano Serotino di Salvestro Brancacci 12. Maggio 1389. al Conte Currado

Simone di Nello da Quarata 12. Giugno in Romagna D. Stoldo di D. Bindo Altoviti 2. Agosto a Pisa Simone di Nello da Quarata 19. d. a Bologna Strozza di Carlo Strozzi 24. Marzo a Pisa Stefano di Tommaso 4. Gennajo a Montepulciano Strozza di Carlo Strozzi 31. Gennajo a Pisa Simone di Nello da Quarata 31. Luglio 1390. in Romagna D. Stoldo di D. Bindo Altoviti 2. Agosto a Pisa.

D. Tommaso Corfini 3. Ottobre, e 1. Giugno 1343.
a S. Miniato, ed a Siena

Tommaso Mini 28 Agosto 1344. in Romagna
Tieri di Cione 24. Luglio a S. Miniato
D. Tommaso Corsini 6. Gennajo d.
Tento Aglioni 30. Dicembre in Romagna
Tommaso Dietajuti 31. Ágosto a Venezia
Terrazzuolo Ruggieri 29. Aprile a Perugia
Taldo Magalotti 12. Maggio in Valdamo
Taddeo di Bencivenni Buonsostegni 30. Giugno a Certalde
Taddeo Magalotti 7. Luglio a Scarperla

Tommaso di Giovanni Cocchi 7. Luglio . . . . Tommaso Dietajuti 6. Dicembre, e 22. Novembre 1345.

a Pistoja, e Arezzo
Tommaso Lamberti 10. Aprile, e 29. Novem. a Firenzuola
Taddeo Magaletti 24. Gennajo in Chianti
Tommaso Dietajuti 16. Febbrajo a Pisa
Ser. Ticcio Ciani 21. Febbrajo a Gubbio
Tommaso Frosini d. a Perugia
Tommaso di Giovanni Cocchi 7. Settembre in Valdinievole
Ticcio Gwicciardini 20 Agosto...
Tieri Cioni 27. Agosto in Lombardia
Tommaso Dietajuti 17. Marzo a Pisa
Tieri Cioni 1. Aprile in Lombardia
Tingo di Lippo Marcini 22. Giogno in Valdinievole

Tingo di Lippo Mancini 27. Giugno in Valdinievole

Taddeo di Manno 26. Agosto a Siena
Taldo di Guido di Leo Magalotti 26. d. in Valdinievole
Ser, Tano di Naddo Guasconi 30. Agosto a Scarperia
Taddeo di Bencivenni Buonsostegni 11. . . . .
Terrazzuolo Ruggieri 9. Aprile, e 11. Agosto 1346. 2

Tuccio di Simone Guicciardini 26. Aprile in Casentino Taddeo di Bencivenni Buonsostegni 28. Aprile a Cascia Talento di Mari Medici 30 Agosto a Vicchio Tommaso di Ser. Boninssegna 18., e 30. Agosto 1347. in

Romagna

Tommaso di Casaccio Alberti d. d.
Tommaso Dietajuti 1., e 15. Settembre a Montepulciano,
e Arezzo

Temperano di Monno Chiari 3. Dicembre, e 2. Febbrajo a Arezzo, e nella Carfagnana

Tommafo di Lorenzo 19. Dicembre a Civitella

Tommaso di Filippo Magalotti 31. Dicembre a Castel

Tommaso di Lorenzo 26. Febbrajo, e 11. Aprile al Comun di Quarata

Tommaso Geri 30. Ottobre 1348. . . . . . Tommaso Dietajuti 11. Aprile a Bologna

Tommaso Cocchi 24. Dicembre, e 27., e 30. d. in Mugello

Trincia di Caccialosse d. d. Tommaso Baglioni d. d.

Tommaso Carocci d. d. Tedice di Turino Manovelli 13. Aprile 1349. a Padova

Tommaso Dietajuti 27 Aprile a Perugia Taddeo di Manno 24. Maggio a Volterra

Tonello di Mess. Dino 26. Giugno a S. Giovanni

Talento di Mari Medici d. d.

Tieri Cioni 1. Aprile 1345 in Lombardia D. Tommaso Corsini 2. Giugno a Siena

Tommaso di Dardo Bonciani 29 Gugno 1344. a Verena

Tento Aglioni 30. Dicembre in Romagna

Tommaso Lippi 1. Agosto 1349. in Mugello Tommaso Dietajuti 3. Luglio 1350. in Romagna

Talento di Mari Medici 25. Agosto a Scarperia Tommaso Dietajuti 25. Ottobre in Romagna

Tal-

Taldo Grifi 4. Dicembre a Napoli Tedice di Manno Manovelli 31. Dicembre a Buggiano Tento Aglioni 14. Fobbrajo, e 15. Gennajo 1351. a Pistoja , e Perugia Tommaso Dietajuti 4. Luglio .... Tommaso Dietajuti 12. Mitzo 1353. a Monte Fiasconi Tommafo di Giovanni Marchi 24. Maggio 1346. . . . Tommaso di Lorenzo 14. Agosto 1358. a Siena Tommaso di Filippo Magalotti 20. Agosto . . . Tegliajo di D. Francesco Buondelmonti 25. Agos. in Mugello Tommaso di Lorenzo 31. Agosto a Siena Trincia di Caccialoste 31. d. in Mugello Tommaso Bartoli 26. Agosto 1359. in Lombardia Totto Micheli d. d. Tedice di Manno Manovelli 26. Agosto a S. Gimignano Tommaso di Caroccio Alberti 31. Agosto in Romagna Ser. Tino di Ser Ottaviano 22. Maggio 1 . . . Tinuccio Basoni 26. Giugno . . . Teglia Giusti 9. Luglio 1360. a Milano Teri Pagni 18. Agosto a Pistoja Ser. Tino di Ser. Ottaviano 12. Settembre 2 Spoleti Taddeo Donati d. d. Tommaso d'Antonio da Panzano 8. Febbrajo a Siena Tommaso di Lorenzo 28. Febbrajo in Lombardia Tommaso di Lorenzo 31. Agosto 1361. in Valdarno Tirino di Schiarra da Montopoli 7. Agosto in Valdinievole Tommaso di Matteo Guidetti 18. Novembre a Pistoja Taddeo di Vanni Camgiani 18. Gug. 1362. in Valdinievole Talento di Mari Medici 18 G.ugno in Valdarno Tommaso di Francesco Acciajuli d. d. Tommaso di Lorenzo 19. Giugno in Valdinievole Tommaso di Niccolò 25. Giugno a Ferrara Tommaso di Mone Guidetti 27 Giugno a Siena Tommaso Naddi 12. Gennajo 1361. Tommaso d'Antonio da Panzano 6. Marzo in Valdinievole Tento di Vauni 1. Aprile in Valdelsa Talento Ducci 14. Aprile 1365. al Campo Tommiso di Caroccio Alberti 12. Maggio in Lombardia Tommaso di Ser. Salvestro 16. Giugno a Gubbio Tommaso di Marco Strozzi 19. Giugno 1368. in Casentino TomTommaso di Caroccio Alberti d. d.
Totto Fini 30. Giugno a S. Miniato
Tommaso di Marco Strozzi 26. Aprile a Perugia
Tommaso di Marco Strozzi 10. Aprile 1369. a Siena
Tommaso Tignosini 17. Aprile 1370. a Siena
Totto Fini 8. Gennajo 1371. a Recanati
Tommaso Tignosini 14. Ottobre a Perugia
Tincello di Ser. Bonasera 10. Marzo a Arezzo
Tommaso di Benedetto Viviani 7. Aprile d.
Tommaso di Marco Strozzi d. d.
Ser. Tino di Ser. Ottaviano 17. Giugno 1373. a Rimini
Tommaso di Caroccio Alberti 4. Giugno . . .
Ser. Taddeo di Donato Marchi 10 Marzo, e 8. Genna-

Taddeo dei Bencini 6. Settembre a Bologna Taddeo di D. Bettino Covoni 27. Settembre al Duca di Durazzo

Tegliajo Pieri 29. Gennajo 1381.....
Tommaso di Tommaso di Corrado 3. Ottobre 1384. in Casentino
Tommaso di Mone Guidetti 3. Aprile, e 27. Giugno 1382.

a Bologna

Tegliajo Pieri 28. Marzo a Siena.

Ser. Taddeo di Donato Marchi 19. Luglio a Venezia Tommaso di D. Giovanni 24. Giugno 1385, a Siena Tolomeo di Cecco Bocchini 24. Giugno, e 27. Luglio a Arezzo

Tommaso di Bartolo Filippi d. d.
Tendi di Giunta 18. Febbrajo a Pisa, e Lucca
Tegliajo d' Alessadro 18. Dicembre 1387, a Ferrara
Tommaso di Neri Ardinghelli 24. Gennajo a Cortona
Ser. Tommaso di Ser. Salvestro 24. Gennajo . . .

Ta.

Talento di Matteo Rinaldi 19 Luglio 1392. a Perugia Tommaso di Mone Guidetti 7. Ottobre 1374 al Papa Tedesco di Zanobi di Fuerze 30 Azosto 1365. a S. Muniato Taddeo Benini 7. Novembre . . . .

#### Per i Dieci di Balia.

D. Tommaso di Marco Marchi 15. Dicembre 1388., e 1389. a Venezia

Ser. Tendi di Bandino Bandini 3., e 26. Marzo in Valdelsa Ser. Tommaso di Ventura 27. Marzo e 24. Dic. a Arezzo D. Tommaso Marchi 7. Luglio a Venezia, ed al Papa Ser. Tommaso di Ser. Francesco Mass 27. Luglio, e 18. Settembre, e 25. d. in Romagna, ed a Venezia

Ser. Tommaso di Ser. Francesco Massi 30 Ottobre in Alemagna

Taddeo di Donato Stradi 23. Novembre in Casentino Ser. Tommeso di Ventura 6. Marzo a Arezzo

Ser. Tommafo di Feancesco Mass 17 Marzo a Bologna D. Tommaso Marchi 10. Luglio, e 30. Giugno 1390. al Papa

Ser Tommaso di Ser Francesco Massi 14 Ottobr. a Venezia Taddeo di Donato Stradi 29. Novembre a Arezzo

Gone di Vieri Scali 8. Aprile, e 8. Giugno 1344.
in Valdarno, ed a Siena
Vannuccio Corsi 22. Aprile, e 28. Giugno in Valdinievole
Ugone Lapi ...
Ventura Guidi 28. Aprile, e 30. Agosto a Siena, ed
al Papa
Uberto di D. Bartolo Vistomini 19. Giugno a S. Miniato
Ser. Ventura Monaci 9. Agosto a Ferrara
Ugolino Paoli 6. Gennaĵo a S. Miniato
Vannuccio Testi 30. Dicembre a Perugia
Voglia Ducci 27. Febbraĵo a Pistoja
Vinta di ..., 29. Febbraĵo a Fiesole
Ventura Pieri d. d.
D Ugone 15. Febbraĵo, e 19. Gennaĵo a S. Miniato
Vano di Falco Rondinelli 26. Febbraĵo in Valdarno

Uguc«

1,23

Uguccione di Ricciardo Ricci 11. Aprile, e 19. 22. Maggio

vannuccio di Testa 28. Agosto a Città di Castello Ubertino di Niccolò Strozzi 31. Agosto a Campi

Ventura Dini 14. Ottobre a Pistoja

Uguccione di Ricciardo Ricci 7. Ottobre 1345.a Arezzo

Vannuccio di Testa 26. Ottobre in Lombardia

Vanni Migliori 14. Gennajo a Arczzo

Vannuccio de Testa 18. Agosto a Città di Castello

Uberto di Niceolò Strozzi 30. Agosto

Ugolino di N. ddo Rucellai 27 Marzo in Valdarno

Ugone Lotteringhi 18. Aprile al Papa Ventura Dini 24. Aprile a Napoli

Ugone Lotteringhi 30. Luglio 1346. al Papa

Vanni di Falco Rondinelli 11. Agosto . . . .

Uberto di Bonella Pigli 25. Aprile . . . . Vannuccio Pagnozzi 30 Agosto 1347. in Romagna

Vanno di Falco Rondinelli 15. Settembre, e 3. Dicem-

bre a Arezzo Uguccione di Ricciardo Ricci 20. Settembre, e 20. No-

vembre a Quarata, ed a S. Miniato Ugolino di Naddo Rucellai 31. Dicembre....

Vincenzio di Chele 6. Dicembre 1348. a Arezzo Ventura Guiducci 12. Dicembre a Venezia

Uguccione di Ricciardo Ricci 6. Febbrajo, e 17. d. 1347.

al Papa, ed a Quarata

Venturino Guiducci 20. Ottobre 2 Perugia Vincenzio Cheli 31. Ottobre 1348 a Pifa

Uberto di Giovanni di D. Lotto d. in Mugello

Uberto Strozzi 27. Aprile 1349. 2 Siena

Vincenzio di Chele d. d.

Uguccione di Ricciardo Ricci 23. Marzo 1346. a Arezzo

Ventura di Guidone 30. Agosto 1344. a Siena

D. Ugo Lotteringbi 15. Febbrajo a S. Miniato

Voglia Ducci 27. d. a Piftoja

Volta di Ser. Volta 2. Novembre 1349. 2 Civitella

Vincenzio di Chele 7 Dicembre a Siena

Vieri di Ciampo Ducci 3:. Liglio 1350. -

Uberto Strozzi 7., e 20. Agosto a Pistoja

Volta di Ser. Velta 25. Agosto 2 S. Ministo

Ugus-

Uguccione Ricci 25. Agosto, e 26. Gennajo a S. Minis. to , e Prato Ventura Guidi 16. Ottobre . . . . Vanni Marchi 27. Ottobre a Napoli Ugolino Nardi 30. Octobre a Pistoja Ugolino di Domenico Bonji 31. Marzo 1357. a Perugit D. Uberto Frescobaldi 31. Marzo a Siena Ugolino di Domenico 9. Marzo 1358. a Perugia Uguccione di Ricciardo Ricci 14. Agosto, e 31. d. a Siena Vanni Pagnozzi 17. Agosto in Mugelio Vanni di Vidaleo Mozzi 31. Agosto in Mugello' Uberto di Salvestro 24. Maggio 1359. a Siena Uguccione di Ricciardo Ricci 28. Feb. 1360, in Lombardia Ugone di Sandro dell' Antella de a Pila Ugone di Sandro dell' Antella d. d. Uguccione Ricci 24. Novembre 1361 in Vallarno Vanni di Vidaleo Mozzi 17. M. gio 1362 in Valdinievole Vieri di Sandro dell' Antella 31. Giugno in Lombardia Uguccione Ricci i. Giugno 1368, al Papa Ubaldino Fetti 291 Ottobre a Lucca Vanni di Simone da Quarata 30. Aprile 1369, a Volterra Uberto di Pagno Albizi . . . . 1370. Ser. Ventura Niccoli 20 Novembre 3 200 Ugone di Boninsegna detto del Pace 5. Settembre in Puglia Ugolino d' Andrea 14. Marzo 1371. in Ungheria Uguccione Ricci 29. Agosto in Valdelsa Verdiano da Gambassi Arright 14. Octobre in Valdella Vanni di Jacopo Vecchietti 29 Aprile 1372. . . . . . Vieri di D. Pepo Adimari 7. Novembre 1373 a Lucca Uberto di Schiatta Ridolfi 3. Dicembre, e 24. d. a Siena Vanni Bernardi 24. Agosto 1374 in Lombardia Ugolino Lapi 10. Agrito 1375. a Milano Vieri di Cambio Medici 13. Novembre 1378. al Papa Vito di Scolajo 30. Ottobre 1380, al Duca di Durazzo Verozzo di Giovanni Giraldi 17 N vembre a Perugia Vanni Simoni 7. Mirzo, e 2. Ottobre 1381. in Ungheria Ubaldino di B ndo Guasconi 21. Gennajo nelle Maremme

Vanni di Jacopo Vecchietti 16. Febbrajo 1383. . . . . Vieri di D. Pepo Cavicchiuli 30. Marzo 1384, a Arezzo

Uber-

Überto di Schiatta Ridolfi 7. Agosto, e 18. Settembre 1382.

Ventura 12. Maggio a Pescia

Ugolino Cresci 16. Luglio a Barga

Ubaldino di Bindo Guafconi 9. Ottobre in Romagna D. Vanni Castellani 17. Settembre 1386. al Rè di Francia Vanni di Jacopo Vecchietti 28. Novembre, e 16. Giugno 1385, a Siena, e a Utbino

D. Vanni Castellani 11. Luglio a Arezzo

Vanni di Jacopo Vecchietti 18 Dice. 1386. in Lombardia Ubaldino di Bindo Guasconi 18. Aprile 1388. a Ferrara Ubaldino Guasconi 19 Luglio a Perugia

D. Vanni Castellani 15. Aprile 1393. a Ferrara

D. Uguccione Buondelmonti 12. Febbrajo 1364. al Papa

### Per i Dieci di Balia .

Vanni di Jacopo Vecchiesti 11. Novembre, e 31. Discembre, e 2. e 21. Gennajo a Arezzo, ed al Papa Ser. Ugolino Peruzzi 2. Gennajo 1388. a Montepulciano D. Vieri di D. Pepo Cavicciuli 2. Aprile, e 17. Maggo 1389. a Farneta

Ser. Vincenzio de Dino di Vanni 13. Luglio, e 24. 27.

e 28. Agosto a Bologna

Vanni Vecchietti 24. Lugito, e 18. Agosto a Lucignano Ubaldino di Bindo Guasconi 7. Agosto a Anversa Vanni di Jicopo Vecchietti 29. Novembre, e 4. Gennajo

al Papa
Ser. Ugolino Peruzzi 4. Gennajo a Montepulciano
Vanni Vecchietti 5., e 22 Gennajo a Arezzo
Ser. Ugolino Peruzzi 27. Febbrajo a Bologna
Vieri di D. Pepo Cavicciuli 29. Aprile a Farneta
Ser. Vincenzio di Ser. Dino Vanni 17. Luglio a Bologna
Vanni Vecchietti 18. Agosto a Lucignano

Zi Anobi Carucci 6 Novembre; e 16. Febbrajo, e 21. Genn.; e 27. Agosto 1344. in Lombardia, ed a Bologna Zanobi di Giovanni Marignolli 7. Febbrajo 1345. a Scarperia Zanobi di Guidone dell' Antella 15. Ottobre a Volterra Za-

Zanobi di Ser. Piero da Quarata 11. Agosto 1246 .... Zanobi di Guidone dell' Antella 23 Agoito 1347. a Pistoja Zanobi di Bartolo Softegni 3. Agosto . . . .

Zanobi Marignolli 17. Agosto . . .

Zanobi d' Asoardo Belfredelli 24. Dicem. 1248. in Mugelle

Zanobi di Giovanni Magnoli d. d. Zanobi Rinieri 22. Aprile in Valdarno

Zanobi Carucci 1 Aprile, e 19. Dicembre 1345. a Bos logna, ed in Lombardia

Zanobi Carucci 10. Febbrajo 1344. in Lombardia Zanobi dell' Antella 14. Agosto 1250. in Romagna Zanobi di Francesco 18. Novembre a Firenzuola

Zanobi di Giovanni Rinieri 2. Dicembre in Lombardia

Zanobi dell' Antella 17. Giugno 1353, a Pisa

Zanobi dell' Antella 5. Febbrajo 1357. in Romagna

Zanobi dell' Antella 2. Giugno 1359. a Pisa Zanobi dell' Antella 4. Aprile a Bibbiena

Zanobi dell' Antella 17. Agosto 1360. a S. Miniato

Zanobi di Ser. Lando Fortini 2. Dicembre in Valdinievole Zanobi dell' Antella 11. Dicembre a Bologna

Zanobi dell' Antella 17 Novembre 1362. a Perugia

Zanobi dell' Antella 6. Febbrajo, e 28. d. 1361. a Pife

Zanobi di Bello 31º Ottobre 1373. a Pistoja

Zanobi Legnajolo Guidotti 15. Novembre 1379. . . . .

Zanobi Guidotti 29. Giugno 1381. all'Imperadore Zanobi Manni 5. Dicembre, e 26. d. a Genova

Zanobi di Giovanni Altoviti 6. Novembre, e 26. Gennajo 1385, a Siena

Zanobi dell' Antella 16. Agosto 1365. . .

# Per i Dieci di Balia,

Ser. Zenobi di Niccolò 27. Novembre 1389. in Valdinievole Ser. Zanobi de Ser. Niccolò 30. Aprile a Volterra.

INE







Pisciae olim Oppidi Carpentum pro votiva Cerei Oblatione ad D. Iohannis Baptistae Sacram Ædem quotannis pertras

















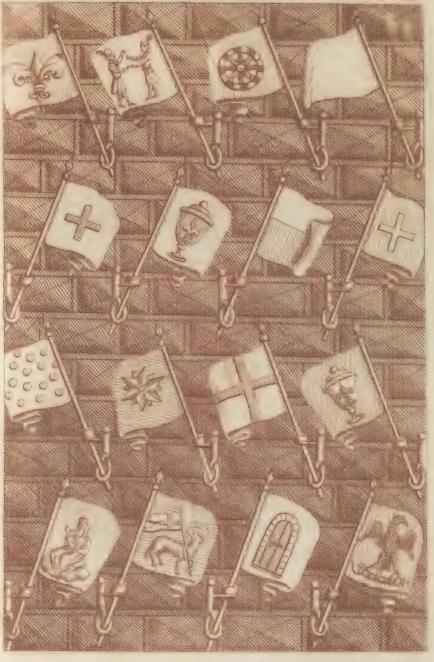













Robilitate omnes Stiepi Seldanevia vieit.
Romanis veniens ab Avis. nune sunditus illa
Catura a est, quorum bustis ut fertur, in altis
Stabat equis Stratus phaleris ex ese rigenti:
In cujus dorso resident gentile cadaver
Antique Sobolis rastum monterabat inanem.
Byramidum adul to multi insanca nostral.





Machina Reipub. Florent bellica Classicum Cumpanae Sontu cuna. i Martinellae cum







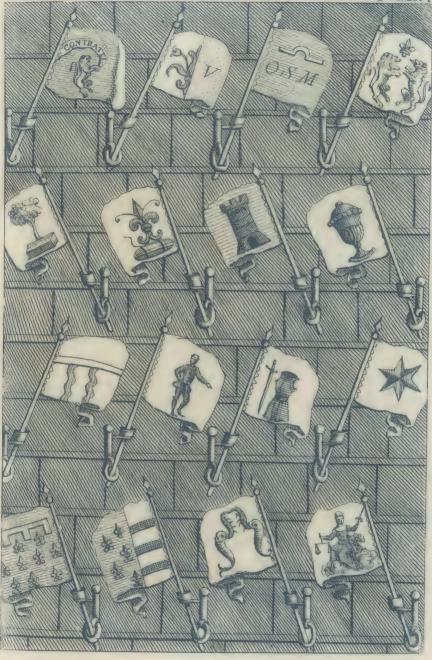





Reipub. Florentinae Gurrus D. Iohannis Baptistae Natali Die celeberrimus





Montis Varchii Carpentum festiva ad D. Iohannij Baptistae Ædem Sacram Oblatione quotannis Florentine pertractum.







Tosinghorum Palatium Florentiae celeberrimum in Foro Veteri Situm lapide dolato columnisque marmoreis extructum, cui Turris adiacens ulnar. 130. proceritate criqebatur.





Artermanus, cui vulgure Lancie A.







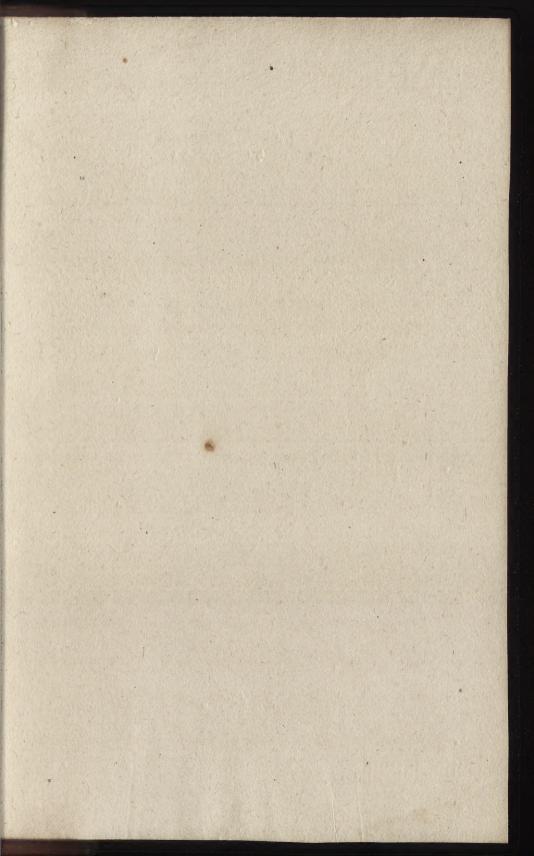



3-1-3 83 m

A CONTRACTOR A CARACTER SERVICE SERVIC

SPECIAL 85-B 24373

GETTY CENTER LIERARY

